### RERUM ITALICARUM SCRIPTORES

# RACCOLTA

DEGLI

# STORICI ITALIANI

dal cinquecento al millecinquecento

ORDINATA

DA

# L. A. MURATORI

+++

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA

CON LA DIREZIONE

DI

GIOSUE CARDUCCI E VITTORIO FIORINI

\$ \$

TOMO XXVII (Tartini) - P. I

(RICORDI DI FIRENZE DELL'ANNO MCCCCLIX)



CITTÀ DI CASTELLO

M.DCCCCVII

#### FASCICOLI PUBBLICATI

#### SECONDO L'ORDINE DELLA LORO PUBBLICAZIONE:

Fasc. 1-2 (10-20 del Tomo I - parte I) Historia Miscella di Landolfo Sagace a cura di Vittorio Fiorini e Giorgio Rossi — Da pag. I a CXX e da 1 a 112

(continua).

Fasc. 3-4 (1°-2° del Tomo XXII - parte IV) Le Vite dei Dogi di Marin Sanudo a cura di Giovanni Monticolo — Da pag. I a 224 (continua).

Fasc. 5 (3° id. id.) - Idem — Da pag. 225 a 336 (continua).

Fasc. 6-7 (1°-2° del Tomo XXI - parte IV) Cronaca di Ser Guerriero da Gubbio a cura di Giuseppe Mazzatinti — Da pag. I a XVI e da 1 a 214 (completa).

Ser Guerriero da Gubbio a cura di Giuseppe Mazzatinti — Da pag. I a XVI e da i a 214 (completo).

Fasc. 8 (4° del Tomo XXII - parte IV) Le Vite dei Dogi di Marin Sanudo a cura di Giovanni Monticolo — Da pag. 337 a 442 (continua).

Fasc. 9-10 (1°-2° del Tomo XVIII - parte II) Matthaei de Griffonibus Memoriale historicum a cura di Lodovico Frati e Albano Sorbelli — Da pag. I a LXVIII e da i a 258 (completo).

Fasc. 11 (unico del Tomo XXIV - parte XV) Libellus de magnificis ornamentis regie civitatis Paduae Michaelis Savonarole a cura di Arnaldo Segarizzi — Da pag. I a XII e da i a 72 (completo).

Fasc. 12-13 (1°-2° del Tomo IX - parte IX) Chronicon parmense a cura di Giuliano Bonazzi — Da pag. I a XXIV e da i a 208 (continua).

Fasc. 14-15 (1°-2° del Tomo XXVIII [Mittarelli] - parte II) Chronicon Petri Cantinelli a cura di Francesco Torraca — Da pag. I a LXVIII e da i a 216, con una tripla tavola fuori testo (completo).

Fasc. 16 (1° del Tomo XV - parte V) Ephemerides urbevetanae a cura di Luigi Fumi — Da pag. I a XII e da i a 96 (continua).

Fasc. 17 (1° del Tomo XI - parte I) Anonymi Ticinensis liber de landibus civitatis ticinensis a cura di Rodolfo Malocchi e Ferruccio Quintavalle — Da pag. a ad l, da I a XXXVI e da i a 64 con una tavola fuori testo (continua).

Fasc. 18-19 (1°-2° del Tomo XXX [Accessiones novissimae - Cronache toscane] - parte I) Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani a cura di Niccolò Rodolico — Da pag. I a CXXIV e da i a 96 (continua).

Fasc. 20 (1° del Tomo XXII - parte II) Annales fo-

a 96 (continua).

Fasc. 20 (1º del Tomo XXII - parte II) Annales forolivienses a cura di Giuseppe Mazzatinti — Da

rolivienses a cura di Giuseppe Mazzatinti — Da pag. I a 112 (continua).

Fasc. 21 (1º del Tomo XII - parte III) Dominici de Gravina notarii Chronicon de rebus in Apulia gestis a cura di Albano Sorbelli — Da pag. I a XXXII e da I a 64 (continua).

Fasc. 22 (1º del Tomo III - parte XVI) Le Vite di Paolo II scritte da Gaspare da Verona e da Michele Canensi a cura di Giuseppe Zippel. — Da pag. I a XLVIII e da I a 64 (continua).

Fasc. 23 (1º del Tomo XXII - parte III) Cronica gestiorum in partibus Lombardie et reliquis Italie a cura di Giuliano Bonazzi — Da pag. I a 112 (continua).

di GIULIANO BONAZZI — Da pag. 1 a 112 (continua).
Fasc. 24 (2º del Tomo XII - parte III) Dominici de Gravina notarii Chronicon de rebus in Apulia gestis a cura di Albano Sorbelli — Da pag. 65 a

160 (continua).

Fasc. 25 (3° del Tomo IX - parte IX) Chronicon parmense a cura di Giuliano Bonazzi — Da pag. 209

mense a cura di Giuliano Bonazzi — Da pag. 209 a 304 (continua).

Fasc. 26-27 (1°-2° del Tomo XXIII - parte III) Il Diario romano di Facopo Gherardi da Volterra a cura di Enrico Carusi — Da pag. I a C e da i a 128 con tre tavole fuori testo (continua).

Fasc. 28-29 (4°-5° del Tomo IX - parte IX) Chronicon parmense a cura di Giuliano Bonazzi — Da pag. 305 a 524 (completo).

305 à 524 (completo).

Fasc. 30-31 (1º-2º del Tomo XXXI - [Accessiones novissimae - Cronache napoletane] parte I) Petri Ansolini de Ebulo De rebus siculis carmen a cura di Ettore Rota — Da pag. I a LXXVI e da I a 56 con 14 tavole fuori testo (continua).

Fasc. 32 (unico del Tomo XIX - Parte II) Matthei Palmerii De captiv. Pisarum liber a cura di Gino Scaramella — Da pag. I a XXXIV e da I a 60 (completo).

Fasc. 33 (1º del Tomo VIII - parte I) Rolandini
Patavini Cronica Marchie trivixane a cura dl
Antonio Bonardi — Da pag. a a m, da I a XX e
da i a 80 (continua).

Fasc. 34-35 (1º-2º del Tomo XXVIII [Mittarelli] - parte III) Bernardini Azzurrini Chronica breviora aliaque monumenta faventina - Vol. I a cura di
Antonio Messeri — Da pag. I a CLXXII e da i
a 48 (continua)

Antonio Messeri — Da pag. I a CLXXII e da i a 48 (continua).

Fasc. 36-37 (3°-4° del Tomo XXXI - [Accessiones novissimae - Cronache napoletane] - Parte I) Petri Ansolini de Ebulo. De rebus siculis carmen a cura di Ettore Rota. — Da pag. 57 a 170 con 29 ta-

vole fuori testo (continua).

Fasc. 38 (unico del Tomo XXIV - parte XIV) Juliani Canonici Civitatensis Chronica a cura di Giovanni Tambara — Da pag. I a XXXVI e da 1 a 112

ni Canonici Civitatensis Chronica a cura di Giovanni Tambara — Da pag. I a XXXVI e da i a 112 (completo).

Fasc. 39 (2º e ultimo del Tomo XI - parte I) Anonymi Ticinensis liber de laudibus civitatis ticinensis a cura di Rodolfo Malocchi e Ferruccio Quintavalle — Da pag. 65 a 184 (completo).

Fasc. 40 (1º del Tomo XVIII - parte I) Corpus chronicorum bononiensium a cura di Albano Sorbelli — Vol. I del testo; da pag. I a XII e da i a 96, con una tavola fuori testo (continua).

Fasc. 41 (2º del Tomo VIII - parte I) Rolandini Patavini Cronica Marchie trivinane a cura di Antono Bonrardi — Da pag. 81 a 176 (continua).

Fasc. 42 (1º del Tomo XXVI [Tartini] - parte I) Matthie Palmerii Liber de temporibus a cura di Gino Scaramella — Da pag. 1 a 112 (continua).

Fasc. 42 (1º del Tomo XXVI [Tartini] - parte I) Matthie Palmerii Liber de temporibus a cura di Gino Scaramella — Da pag. 1 a 112 (continua).

Fasc. 44 (3º del Tomo XV - parte V) Epheme ides trbevetanae a cura di Luigi Fumi — Da pag. 97 a 208 (continua).

Fasc. 44 (3º del Tomo XXIII - parte III.) Il Diario romano di Facopo Gherardi da Volterra a cura di Enrico Carusi, con una tavoli fuori tisto — Da pag. 129 a 230 (continua).

Fasc. 45-46 (1º-2º del Tomo XXII - parte V) Storie istoresi a cura di Silvio Adrasto Barbi — Da pag. I a CXII e da i a 12 (continua).

Fasc. 47 (1º del Tomo XXXII [Accessiones novisimae - Cronache romane] - parte I - vol. I) Fohannis Burckardi Liber notarum a cura di Enrico Calani — Da pag. 1 a XXVIII e da i a 80, con da tavole fuori testo (continua).

Fasc. 48 (3º del Tomo XXXI [Accessiones novisimae - Cronache toscane] - parte I) Cronaca piorentina di Marchio nne di Coppo Stefani a cura di Niccolò Rodolico — Da pag. 97 a 208 (continua).

Fasc. 49 (unico del Tomo VII - parte I) Relatio translationis corporis sancti Geminiani a cura di Gillo Bertoni — Da pag. a a l, da I a XXIV e da i a 44, con due tavole fuori testo (completo).

Fasc. 50 (2º del Tomo XVIII - parte I) Corpus chronicorum bononiensium a cura di Albano Sorbelli — vol. I del test

di Arnaldo Segarizzi — Da pag. I a LVI e da 1
a 48 (continua).

Fasc. 52 (3º del Tomo VIII - parte I) Rolandini
Patavini Cronica Marchie Trivivane a cura di
Antonio Bonardi — Da pag. 177 a 272 con tre tavole fuori testo (continua).

Fasc. 53 (1º del Tomo III - parte II) Il Diario romano
di Gaspare Pontani già riferito al "Notaio del Nantiporto na cura di Diomede Toni — Da pag. I a
LXX e da 1 a 32 (continua).

Fasc. 54 (4º del Tomo XXIII - parte III) Il Diario romano di Facopo Gherardi da Volterra a cura
di Enrico Carusi. Appendice: Diario romano di
Sebastiano di Branca Tedallini a cura di
Paolo Piccolomini — Da pag. 231 a 342 (continua).

Fasc. 55 (unico del Tomo XXVII [Tartini] - parte I)
Ricordi di Firenze dell'anno 1459 di Autore Anonimo a cura di Gugglielmo Volpi — Da pag. a a
g, da I a X e da 1 a 56 (completo).

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

187 2 5 1975

ES

L161 — O-1096

Fasc. 1-2 (1°-2° del Tomo I - par di Landolfo Sagace a cur e Giorgio Rossi — Da pag. I (continua).

Fasc. 3-4 (1°-2° del Tomo XXII dei Dogi di Marin Sanudo Monticolo — Da pag. 1 a 2

Fasc. 5 (3° id. id.) - Idem — Da pa Fasc. 6-7 (1°-2° del Tomo XXI Ser Guerriero da Gubbio
MAZZATINTI — Da pag. I a X

MAZZATINTI — Da pag. 1 a Apleto).

Fasc. 8 (4° del Tomo XXII - p
Dogi di Marin Sanudo a co
TICOLO — Da pag. 337 a 442

Fasc. 9-10 (1°-2° del Tomo X)
thaei de Griffonibus Memo
di Lopovico Frati e Albano
I a LXVIII e da 1 a 258 (co

I a LXVIII e da 1 a 258 (co)
Fasc. 11 (unico del Tomo XXIV

de magnificis ornamentis regie

chaelis Savonarole a cur

RIZZI — Da pag. I a XII e d

Fasc. 12-13 (1°-2° del Tomo IX

parmense a cura di GIULIANO

a XXIV e da 1 a 208 (continu

Fasc. 14-15 (1°-2° del Tomo XXV

ta III Circuius Patri Cartie

te II) Chronicon Petri Cantin CESCO TORRACA — Da pag. I a con una tripla tavola fuori tes

Fasc. 16 (1º del Tomo XV - parte bevetanae a cura di Luigi Fune da 1 a 96 (continua).

Fasc. 17 (1º del Tomo XI - parte nensis liber de laudibus civita.

nens is liber de laudibus civita RODOLFO MAIOCCHI e FERRUCE Da pag. a ad l, da I a XXX una tavola fuori testo (continu Fasc. 18-19 (1°-2° del Tomo XXX simae - Cronache toscane] - pa tina di Marchionne di Cop di Niccolò Rodollico — Da p

a 96 (continua).
Fasc. 20 (1º del Tomo XXII rolivienses a cura di GIUSEPP

rolivienses a cura di Giusepp pag. I a II2 (continua).

Fasc. 21 (1° del Tomo XII - parte Gravina notarii Chronicon gestis a cura di Albano Sorbe XXXII e da I a 64 (continua).

Fasc. 22 (1° del Tomo III - parte Paolo II scritte da Gaspare da chele Canensi a cura di Giusepag. I a XLVIII e da I a 64 (continua) a torum in partibus Lombardie et di Giullano Bonazzi — Da pag Fasc. 24 (2° del Tomo XII - parte

Fasc. 24 (2º del Tomo XII - parte Gravina notarii Chronicon gestis a cura di Albano Sorbei

gestis a cura di Albano Sorbeli 160 (continua).

Fasc. 25 (3º del Tomo IX - parte II mense a cura di Giuliano Bonaz a 304 (continua).

Fasc. 26-27 (1º-2º del Tomo XXIII - rio romano di Facopo Gheran a cura di Enrico Carusi — Da

a 128 con tre tavole fuori testo Fasc. 28-29 (4°-5° del Tomo IX - parmense a cura di Giuliano B 305 a 524 (completo).

Fasc. 30-31 (1°-2° del Tomo XXXI vissimae - Cronache napoletane Ansolini de Ebulo De rebicura di ETTORE ROTA — Da pa 1 a 56 con 14 tavole fuori testo

Fasc. 32 (unico del Tomo XIX - Parte merii De captiv. Pisarum liber a cu MELLA - Da pag. I a XXXIV e da

## RERUM ITALICARUM

# SCRIPTORES

Digitized by the Internet Archive in 2015

# RERUM ITALICARUM SCRIPTORES

# RACCOLTA

DEGLI

# STORICI ITALIANI

dal cinquecento al millecinquecento

ORDINATA

DA

## L. A. MURATORI

+++

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA

CON LA DIREZIONE

DI

GIOSUE CARDUCCI E VITTORIO FIORINI

4 4

TOMO VENTESIMOSETTIMO



CITTÀ DI CASTELLO
COI TIPI DELLA CASA EDITRICE S. LAPI

[Il tomo Ventesimosettimo della edizione originale ha il titolo: "Rerum Italicarum Scriptores | ab anno aerae christianae millesimo | ad millesimum sexcentesimum | quorum potissima pars | nunc primum in lucem prodit | ex Florentinarum bibliotecarum codicibus | Tomus II, e la nota tipografica Florentiae, MDCCLXX. Ex typographia Allegrini, Pisoni, et Sociorum. Superiorum permissu. Il tomo è in f.º; ha pp. vi, cart. 5, colonne 1206; forma il secondo volume degli Additamenta di Giuseppe Maria Tartini.

20

#### LECTORI BENEVOLO

N Tibi, optime Lector atque erudite, alterum perinsignis Operis, quod Rerum Italicarum Scriptores inscribitur, et quod multis ab hinc annis in Litteraria Republica desiderabatur, Volumen. Equidem scio, illud profecto apud Te commendatione nostra nullatenus indigere. Nam, etsi complures caussae ad hoc adstruendum conveniunt, quod tamen omnium longe praestantissimum, et ad eius laudes maximopere recensendas facit, inprimis est, auctorem initio habuisse Ludovicum Antonium Muratorium virum famigeratum, atque in omni scientiarum genere excellentissimum: deinde vero celeberrimos Socios Palatinos Mediolanenses, qui amoeniori quapiam eruditione conspersum, ornatum, et multarum tractationum accessione locupletatum Opus, perspicuo ordine, aptoque nexu dispositum non sine voluptate legendum exhibuerunt: ac demum Nos ipsos, qui utrique Editioni cum Muratorii, tum Sociorum Palatinorum Mediolanensium, quemadmodum Nobis videtur, cumulum imposuimus. Quod si ex hactenus dictis argumenta non suppetunt, quibus nostra firmetur opinio, aliis certe mox adferendis maioris adprobationis suffragium frustra speramus aucupaturos.

Sed iam, his inpraesentiarum omissis, quae meridiana luce clariora sunt, gratias longe maximas Divino Aeternoque Numini Nobis potius agendas esse censemus, quod vires tam ingenti arduoque perferendo, ac superando labori, qui Litterariam Rempublicam multos annos detinuit, benigne suffecit. Vigesimus enim secundus annus est, et quod excurrit, ex quo Primum huius Appendicis, seu Supplementi Volumen ad Syllogen clarissimi Muratorii per Socios Palatinos Mediolanenses locupletiorem redditam auctioremque, Florentiae ex typographia Petri Caietani Viviani in vulgus prodivit. Et

certe, ut verum candide fatear, penes laudatum typographum facultas amplius non erat, Opus praeclare incoeptum feliciterque ad umbilicum perducere; tot tantisque difficultatibus obsitum implexumque iis, qui illud edendi provinciam susceperant, quotidie magis comparebat. Namque ad exhibendos optimos illos conatus multarum, quibus opus erat, laborabatur rerum penuria, quas non inconsulte silentio duximus praeterire. Nobis autem, super haec omnia, tot nova, ac nondum in lucem prodita Scriptorum molimina ad manum sunt, tot integrae tractationes ad rem pertinentes non iniucundae in nostris hospitantur hibernis, ut satis superque sint ad hanc Editionem etiam ampliorem efficiendam.

Quod superest, optime Lector, docebit Te rerum index, his ipsis, quae iam prae- 10 famur, subiunctus, Nos in auctorum numerum eos non solum cooptasse Scriptores, qui temporum historias concinnarunt, et quos chronographos nuncupant, sed etiam, qui locorum descriptiones litteris tradidere, quos topographos dictitarunt, cuius maxime generis est Bernardus Oricellarius, qui Librum de Urbe Roma, seu doctissimum Commentarium in Publium Victorem, ac Sextum Rufum de Regionibus Urbis poste- 15 ritati reliquit. Neque id temere; nam, quum de ferendo iudicio super hac re mature, opportuneque ageretur, et nostrates non pauci magni nominis, atque auctoritatis fama celeberrimi viri digladiaturi in arenam descenderent, et quid singuli sentirent, edicerent, praenuntiarentque; Nobis tandem visum est ceteris omnibus praeferendum sapientissimi Ioannis Lamii consilium, qui bene, ac laudabiliter topographos etiam Scri- 20 ptores, et potissimum Oricellarium in hac Editione recenseri posse comprobavit. Verum, ne cancellos, quos ipse mihi circumdedi, egredi videar, longioribus verbis rem non protraho. Interea, optime Lector, hisce ferculis Tibi libenter adpositis, tuoque palato, ut Nobis sperare fas est, adprime adcommodatis, ex voto nostro utere, quibus vel leviter degustatis cupidissime adpetes ea omnia, quae ex aequo Tibi sumus daturi, 25 Nosque in tuum unice intentos commodum indesinenter ama.

| Il ventesimosettimo volume dell'edizione origina tini) conteneva:                                                                                                                           | ale (secondo degli Additamenta di G. M. Tar-                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRONICA DI PAOLINO DI PIERO FIORENTINO dall'anno MLXXX al MCCCV tolta da un testo a penna in cartapecora della Libreria Magliabechiana con annotazioni del signor Domenico Maria Manni p. 1 | ROBERTI URSI I. C. ARIMINENSIS AUCTORIS SYNCHRONI LI-<br>BER DE OBSIDIONE TIPHERNATUM aa. MCCCCLXXIV<br>ex editione perrara Civitatis Castelli aa. MDXXXVIII<br>ab erroribus expurgatus, cum adnotationibus D. Do- |
| CRONICA DI PIERO DI GIOVANNI MINERBETTI dall'anno                                                                                                                                           | minici Mariae Manni p. 665                                                                                                                                                                                         |
| MCCCLXXXV al MCCCIX presa da un codice a penna del signor Aleandro Minerbetti Squarcialupi patrizio fiorentino                                                                              | RICORDI DI FIRENZE dell'anno MCCCCLIX esistenti oggi<br>nella <i>Libreria Magliabechiana</i> p. 719                                                                                                                |
| patrizio noronomo                                                                                                                                                                           | BERNARDUS ORICELLARIUS DE URBE ROMA, seu Latinus                                                                                                                                                                   |
| COMMENTARIO DELLA VITA DEL FAMOSO CAPITANO GIO- VANNI AGUTO INGLESE general condottiere d'armi de' Fiorentini, scritto dal signor <i>Domenico Maria</i> Manni p. 631                        | Commentarius eiusdem in Pub. Victorem, ac Sext.  Rufum De regionibus Urbis. Adcedit ipsius Pub.  Victoris, ac Sex. Rufi textus ex fide complurium  Mscriptorum Vaticanae Bibliothecae p. 755                       |





## RERUM ITALICARUM SCRIPTORES

# RACCOLTA

DEGLI

# STORICI ITALIANI

dal cinquecento al millecinquecento

ORDINATA

DA

## L. A. MURATORI

+++

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA

CON LA DIREZIONE

D

GIOSUE CARDUCCI E VITTORIO FIORINI

\$\$ \$\$

TOMO XXVII (Tartini) - P. I

(RICORDI DI FIRENZE DELL'ANNO MCCCCLIX)



CITTÀ DI CASTELLO

COI TIPI DELLA CASA EDITRICE S. LAPI

# RICORDI DI FIRENZE

Dell'Anno 1459

 $\mathbf{DI}$ 

# AUTORE ANONIMO

A CURA

DI

GUGLIELMO VOLPI

Segue in Appendice:

Estratto dal poemetto di Anonimo: Terze rime in lode di Cosimo de' Medici e de' figli e dell'honoranza fatta l'anno 1458 (sic) al figl.º del Duca di Milano ed al Papa nella loro venuta a Firenze.



CITTÀ DI CASTELLO

COI TIPI DELLA CASA EDITRICE S. LAPI

PROPRIETÀ LETTERARIA

PREFAZIONE

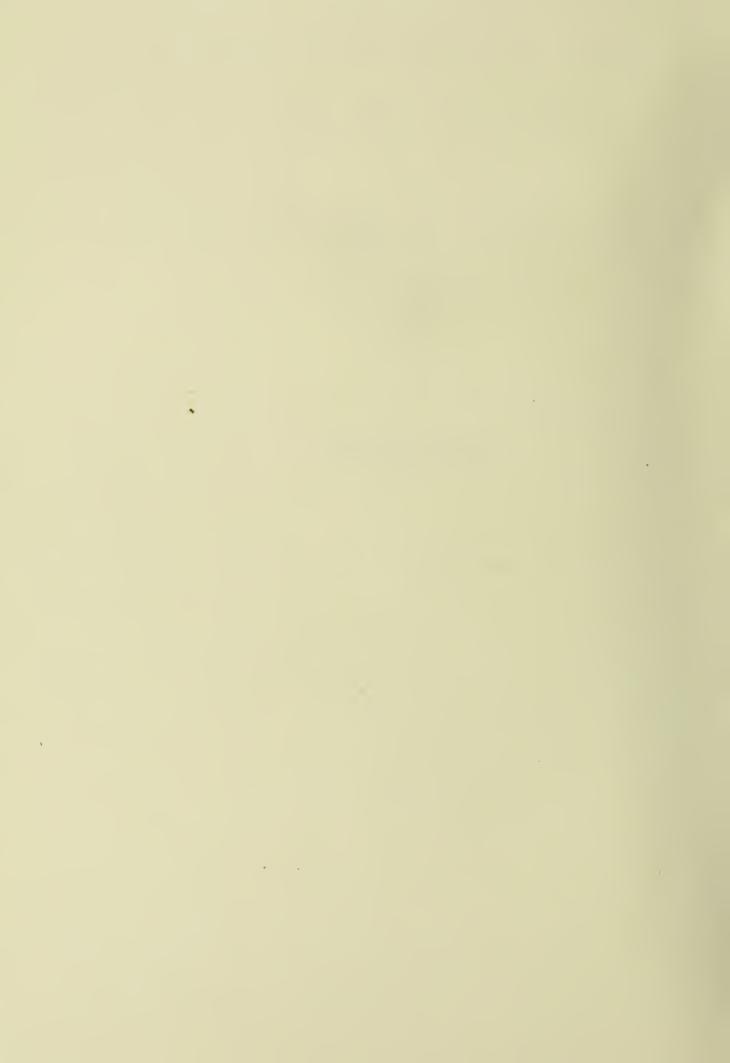

EL 1459 si fermò qualche giorno in Firenze Pio II, ch'era diretto a Mantova, dove andava a bandire la crociata contro il Turco, e in quell'occasione si trovarono insieme col pontefice Galeazzo Maria Sforza, allora giovane di quindici anni, e varì altri principi. I Fiorentini, com'era loro usanza, pensarono di onorare gli ospiti illustri con pubbliche feste, le quali riuscirono tanto belle e sfarzose, che i cronisti si trattengono a parlarne come di cosa memorabile, e due oscuri rimatori contemporanei ne fecero argomento di due poemetti in terzine.

Uno di essi, ed è quello che qui si ripubblica, fu dato alla luce dal Tartini nel secondo volume delle sue aggiunte al Muratori (p. 719). Il Tartini non dà l'indicazione precisa del manoscritto, di cui si servì; ma solo accenna al Negri, che nei suoi Scrit-

Ricordo in terza rima, ms. presso Antonio Magliabechi; della Venuta di Pio II in Fi-15 renze, l'Anno 1459; delle Feste, che se gli fecero; de' Forestieri, che vi furono. L'Autore è Fiorentino, cavandosi questo dall'Operetta, che principia:

tori fiorentini (p. 541) parla così dell'operetta:

L'Anno correndo del nostro Signore, Mille, e Quattrocento cinquanta nove, Sempre al suo nome sia Gloria, ed Onore. Finisce.

El Santo Padre d'andar via procura, E nostri Cittadin di ritornare, E così accomiatarsi alla sicura.

Credo che questo ms. appartenuto al Magliabechi non sia altro che il cod. Magliabechiano 24 della classe XXV, cartaceo, del secolo XV, di carte 30. Infatti non 25 si conosce altro codice del poemetto, all'infuori del predetto, e nella descrizione che ne fu fatta nell'antico catalogo manoscritto, si legge una nota che dice: "È stato co- "piato dal sig." Domenico M.ª Manni per inserirlo nella raccolta degli scrittori italici ". È vero che paragonando la lezione della stampa con quella del codice, si vedono dif-

20

ferenze notevoli; ma riunendole insieme e confrontandole si vede che sono correzioni fatte secondo certi criterî. È evidente il deliberato proposito di ridurre i versi alla giusta misura e di procurare che abbiano la voluta distribuzione degli accenti, di raddirizzare il senso, di salvare la grammatica, di rammodernare le forme. Pur troppo il testo è tale, che a cacciarci le mani inviterebbe anche il più restío; ma tuttavia nella 5 stampa del Tartini è rimasto (nè poteva essere altrimenti) un componimento dove manca ogni grazia letteraria, ogni principio di buon gusto. Io dunque, salvo che troncare qualche parola scritta per intero contro le ragioni della metrica e piccole modificazioni di grafia <sup>1</sup>, ho rispettato quest'ispida forma, e se è occorsa qualche mutazione importante, ho avvertito il lettore, sia chiudendo fra parentesi quadre le parole o le 10 lettere aggiunte, sia indicando in nota la lezione scartata.

Ma, come ho detto, il nostro anonimo non fu il solo a ispirarsi alle grandiose feste del 1459. Un altro men disgraziato alunno delle muse ne fece una lunga descrizione in terza rima contenuta nel cod. Magliabechiano 1121 della classe VII, cartaceo, del secolo XV, di carte 87, il quale di mano forse del secolo XVI reca questo 15 titolo: Terze rime in lode di Cosimo de' Medici e de' figli e dell'honoranza fatta l'anno 1458 (sic) al figl.º del Duca di Milano ed al Papa nella loro venuta a Firenze. Di quest'opera io pubblicai primamente un brevissimo estratto<sup>2</sup>, un altro più ampio ne pubblicò Vittorio Rossi <sup>3</sup> e poi io stesso detti un più compiuto ragguaglio in apposito opuscolo 4. L'autore si serve della forma della visione e immagina che Firenze, dopo 20 avergli parlato di sè, del suo passato, degli uomini che l'hanno onorata, si fermi a discorrere della famiglia Medici ed entri quindi nell'argomento delle feste fatte in onore del Papa e del conte Galeazzo. Il racconto è minuto; ma spesso fiorettato di considerazioni: la retorica, l'ingenuità, l'adulazione dànno assai vaste proporzioni all'opera, che, sfrondata di quanto non ha importanza storica, sarebbe riuscita molto 25 più breve. Ed è per questo che non invoglia a pubblicarla per intero. Io ho creduto di dare un saggio anche di questo poemetto in appendice, scegliendo tra quel che c'è d'inedito alcune parti che hanno carattere di semplice cronaca.

GUGLIELMO VOLPI.

¹ Così, p. es., talora ho raddoppiato le consonanti scempie o viceversa, non ho tenuto conto dell'h, quando non aveva nessun ufficio nella pronunzia. Giova notare che è una caratteristica di questo ms. di avere quasi sempre una virgoletta sotto al t, posto dinanzi ad i, quando vale z. Perciò ho stampato deliberatamente mercatantia, (v. 699) che non ha la virgoletta e che probabilmente nel secolo XV non s'era cambiato ancora in

mercatanzia (vedi Archivio Glottol., XV, 67 e XVI, 161).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nella *Biblioteca delle scuole italiane*, III (1891), 10 n, 15, in un articolo poi riprodotto nelle mie *Note di varia erudizione e critica letteraria*, Firenze, 1903, p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un ballo a Firenze nel 1459 (Nozze Fraccaroli-Rezzonico), Bergamo, 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le feste di Firenze del 1459. Notizia di un poemetto 15 del secolo XV, Pistoia, 1902.

#### PREFAZIONE

DI

#### GIUSEPPE MARIA TARTINI

o ho sempre avuto opinione, che niuna città d'Italia per addietro sia stata sì feconda d'istorici, e di rimatori, quanto la nostra Firenze. Ciò vedesi in parte confermare dall'operetta, che noi qui diamo, istorica, ed insieme in versi, comunque sieno, co' quali si raccontano fatti, che alla nostra cognizione erano alquanto ignoti. Imperciocchè Scipione Ammirato, che più d'ogni altro di tai cose scrisse nel ventesimoterzo suo libro dell' Istorie Fiorentine, non ci narrò il magnifico incontro, che mandarono a fare i Fiorentini al conte di Pavia Galeazzo Maria Sforza, giovane di ben 15 anni, per la sua venuta alla nostra città l'anno 1459; non il sontuoso convito fattogli da Cosimo de' Medici a Careggi; non l'incontro parimente fatto con bene ordinata processione per l'arrivo del pontefice Pio II in istato di podagroso; non per minuto i bei divertimenti dati loro; non la partenza di sì fatti personaggi, e l'accompagnamento assai fuori della nostra città.

L'unica mancanza, che si trovi in questi Ricordi, cui possedè una volta il celebratissimo Antonio Magliabechi, e di cui notizia ci diede negli *Scrittori Fiorentini* il p. Giulio Negri, si è quella, che non pregiudica punto alla verità dell'istoria, cioè la mancanza del nome dell'Autore, che pur si trovò presente, e fu di patria fiorentino, per quanto dimostra l'appresso sonetto, che si trova nel fine di questi Ricordi medesimi.

L'amor della città di mia nazione, (Volendo in ciò tacere, io mi rimordo) Costretto m' ha a far questo Ricordo, Acciò che noto sia alle persone, Di una gente d'ogni condizione, Che a venir a Firenze fur d'accordo, Io mai con tanta gente non ricordo Esser di forestieri così unione. Ricordomi veduto avere, e udito Come la patria mia ha avuto guerra; Omè, che già ne fui troppo ferito. Iddio Signor del Ciel, che mai non erra, Ha liberato noi di tal partito Nobilitando sempre nostra terra. Onde giammai non serra Nostra città, benignità, e giustizia. Chi segue lealtà sempre ha letizia.



# RICORDI DI FIRENZE DELL'ANNO MCCCCLIX

DI AUTORE ANONIMO

MURATORI, Rer. It. Script., Tomo XXVII (TARTINI II), parte I, foglio I.



RICORDO COME QUESTO ANNO D'APRILE
CI FURONO MOLTI FORESTIERI E CHI FURONO.

L'anno correndo del nostro Signore Mille quattrocento cinquantanove Sempre al suo nome sia gloria ed onore. Veramente per grazia da lui piove Nelle menti umane ogni virtue, In una parte più e meno altrove. Come a Lui piacque, in Firenze fue Nel detto anno, nel mese d'aprile, Di forestieri diecimilia o piue, Adunati con quel popol virile, Con lor parlando secreto e palese, Con discrezione ed animo gentile. Molto mostrossi quel popol cortese A fare onore a ciascun forestiere Con lieti visi e con le larghe ispese. Imprimamente, come a tal mestiere, Furono eletti questi cittadini: In Santo Spirito, primo quartiere, Luigi di Piero Guicciardini, Luigi di messer Lorenzo Ridolfi, Anton Fantoni qui vicini. A Luca Pitti ancora mi rivolsi, [A] Bernardo Gherardi in Santa Croce: Francesco Orlandi ancora tolsi. 25 Andrea Guardi venne a quella foce Con Franco di Niccolò Sacchetti Di Santa Maria Novella ad [una] voce. Francesco di Ventura qui ci metti, Ioanni Bartoli con questi tai, Iulian di Lapo Vespucci co' detti. Guiglielmo di Cardinal Rucellai, Messer Alessandro de[gli] Alessandri, Diotisalvi di Neron vi trovai,

Neri Bartolini tra questi grandi,

5

10

15

20

25

30

35

| 35 | Andrea di Lotteringo con costoro,                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Niccolò di Zanobi di Bonvandi.                                             |    |
|    | Così commesso fu tra tutti loro                                            |    |
|    | Che provvedessero ad ogni forestiere                                       | _  |
|    | E fu assegnato lor certo tesoro.                                           | 5  |
| 40 | La prima cosa fecion volentiere,                                           |    |
|    | Sì comandaro che fosse trovate                                             |    |
|    | Istanze da ricevere ogni cavaliere,                                        |    |
|    | E le chiese ben fossero adornate,                                          | 10 |
|    | Che riccamente potesse[r] vedere                                           | 10 |
| 45 | Quanta è la nobiltà di loro entrate.                                       |    |
|    | Interamente, come fa mestiere,                                             |    |
|    | Le chiese adorne sì mirabilmente,                                          |    |
|    | Che ridir non lo sa lo mio pensiere.                                       |    |
|    | Dirò di San Giovanni primamente,                                           | 15 |
| 50 | Charles adornato di tanto tesoro,                                          |    |
|    | Che fu maraviglioso a tutta gente.                                         |    |
|    | Di fini intagli, nel ricco lavoro,                                         |    |
|    | D'oro, d'argento, coralli e zaffini, Nel mezzo della chiesa fatto un coro. | 20 |
|    |                                                                            | 20 |
| 55 | E per tutto d'intorno panni fini,                                          |    |
|    | Era adornato di fronde e di fiori:                                         |    |
|    | Mirar facea forestieri e vicini.                                           |    |
|    | E quasi ostupefatto usci' di fuori;                                        | ٥٢ |
|    | Entrando poi in Santa Maria del Fiore,                                     | 25 |
| 60 | Gli adornamenti quivi eran maggiori.                                       |    |
|    | Di tanti drappellon, ch'era ostupore                                       |    |
|    | A vedere cogli altri adornamenti,                                          |    |
|    | Che nelle chiese istanno per onore:                                        | 20 |
|    | Di più color di seta drappamenti,                                          | 30 |
| 65 | Broccati d'oro e più color variati,                                        |    |
|    | Che di mirare gli occhi eran contenti.                                     |    |
|    | I cori tutti di panni fasciati,                                            |    |
|    | Come si vede, tutti dentro e fuori,                                        | 25 |
|    | Pianete e pievali v'era spiegati.                                          | 35 |
| 70 | E uno altare, che di molti tesori                                          |    |
|    | Era adornato, di reliquie sante,                                           |    |
|    | D'oro e di pietre rendeva sprendore.                                       |    |
|    | Nel mezzo quivi sopra 'l coro istante                                      | 40 |
|    | Un padiglione di fiori e di fronde                                         | 40 |
| 75 | E con drappellon molto triunfante.                                         |    |
|    | Volendomi partir, non sapea donde,                                         |    |
|    | Tanto avea quivi l'animo ismagato                                          |    |
|    | A riguardar quel coro e le sue sponde.                                     |    |
| _  | E poi alla Annunziata fu' arrivato,                                        | 45 |
| 80 | E riguardando nella sua cappella,                                          |    |
|    | Di tal tesoro fui trasecolato.                                             |    |
|    | E come io vengo riguardando in quella,                                     |    |

|     | Vidivi tante imagini d'ariento           |
|-----|------------------------------------------|
| •   | Ed altra cosa oltre a misura bella,      |
| 85  | Sute offerte, se bene il vero sento,     |
| -3  | Da cui a Lei s'è raccomandato            |
|     | E del suo priego da Lei fu contento.     |
|     | Guardando quella bene in ogni lato,      |
|     | Nè del suo muro nulla si vedea,          |
| 00  | Perchè di maraviglie era fasciato.       |
| 90  | Coll'animo, guardando, in ciò godea      |
|     |                                          |
|     | Di tanta nobiltà quivi mostrarsi         |
|     | La grazia di Colei che 'l Ciel donnea.   |
|     | Di ringraziarla non de' niun saziarsi,   |
| 95  | Vedendo da Lei piover grazia tanta,      |
|     | Quanto per Lei può vedere e provarsi.    |
|     | Pietà e misericordia tutta quanta        |
|     | In Costei regna per noi peccatori,       |
|     | Come la Santa Chiesa di ciò canta.       |
| 100 | E poi di detta chiesa uscendo fuori,     |
|     | Andando a spasso per quella cittade,     |
|     | Considerando i minori e maggiori         |
|     | Luoghi famosi di nobilitade,             |
|     | Entrai in San Lorenzo, martir grazioso;  |
| 105 | [E] mai non vidi tanta degnitade.        |
|     | Tutto 'l mio cuore qui prese riposo:     |
|     | Non troppo di panni o di fiori adorno,   |
|     | Ma d'un bel sito di muro prezioso.       |
|     | Quivi guardando, [vidi] intorno intorno  |
| 110 | Pietre concie di tale adornamento,       |
|     | Che Pulicreto n'averebbe iscorno.        |
|     | Molto è adornato il duro pavimento,      |
|     | E 'l tetto tutto luce d'oro fine:        |
|     | Non vidi mai sì bello fornimento.        |
| 115 | Finestre vidi grandi e piccoline,        |
|     | Di vetro lavorate sì gentile;            |
|     | Non mostran manufatte, ma divine.        |
|     | A questa chiesa non truovo simile:       |
|     | Guardando poi nella sua sagrestia,       |
| 120 | Ogni superbo vi diventa umile.           |
|     | Qui affigurato mi par che tutto sia      |
|     | Intero il Vecchio e 'l Nuovo Testamento: |
|     | Meglio aombrato non credo che sia.       |
|     | Mai non mi sazierei di starci drento:    |
| *** | Intagli e tarsie non vidi mai migliori;  |
| 125 | Di marmo un desco di gran valimento.     |
|     | Poi, cercando la terra dentro e fuori,   |
|     | ·                                        |
|     | Apparecchiata per far grande onore       |
|     | A tanto grandi e nobili signori,         |
| 130 | Molto adorna la casa del Signore         |

<sup>2.</sup> il cod. altre cose — 35. il cod. mostravan — 42. il cod. dentro

|      | Di vita eterna e di Sua madre bella    |     |
|------|----------------------------------------|-----|
|      | Di tutte le ricchezze dà onore;        |     |
|      | Certo io dico Santa Maria Novella      |     |
|      | Per lo vicario del Figliuol di Dio     |     |
| 135  | Colla sua corte, che così s'appella,   | 5   |
| 33   | Capo de' Cristian santo papa Pio,      | · · |
|      | Che colla corte della sua potenza      |     |
|      | Vuol provvedere contro al Turco rio.   |     |
|      | Per udir più signor venne a Fiorenza,  |     |
| 140  | Perchè aspettava con gran desidero     | 10  |
| ·    | Un giovanetto di gran reverenza,       |     |
|      | Lo qual si chiama Galeazzo mero        |     |
|      | Con be' costumi e pien di cortesia,    |     |
|      | Bel di persona e di coraggio altero.   |     |
| 145  | Costui si chiama conte di Pavia,       | 15  |
| * ** | E da piccoli e grandi è molto amato,   |     |
|      | E venneci con bella compagnia.         |     |
|      | Provvide ancora il popolo onorato      |     |
|      | Pel Santo Padre nel luogo predetto,    |     |
| 150  | Sì che nessun mancamento fu trovato.   | 20  |
|      | Sì che persone e bestie alcun difetto  |     |
|      | Patisse di mangiare o di dormire,      |     |
|      | Sicchè istesse con sommo diletto.      |     |
|      | E per poter le cose me' fornire        |     |
| 155  | Dieron licenza a ciascuna persona,     | 25  |
|      | Potesser vender ciascuno e servire.    |     |
|      | Pel sopradetto degno di corona         |     |
|      | Fe' apparecchiare Cosmo il suo palagio |     |
|      | Molto più addorno che non si ragiona.  |     |
| 160  | Io fui per tutto, rinviando ad agio;   | 30  |
|      | Sì mi smarriva in tanto adornamento,   |     |
|      | Considerando, e non patia disagio.     |     |
|      | E volgendomi intorno, era contento:    |     |
|      | Nulla di muro si potea vedere:         |     |
| 165  | Coperte tutte di gran valimento.       | 35  |
|      | Solo di panni v'era un grande avere,   |     |
|      | E rilevati eran d'ogni figura:         |     |
|      | Cose finte sì che parean vere,         |     |
|      | Con atti proprî, sì che la natura      |     |
| 170  | Alcuno iscorno qui riceverebbe,        | 40  |
|      | Che non vantaggerebbe la pittura.      |     |
| ,    | Chi fosse in quello luogo guarderebbe  |     |
| ,    | Tutto ismarrito, rimirando muto,       | •   |
|      | Riguardando intorno si volgerebbe.     |     |
| 175  | Per tutta la città non are' creduto    | 45  |
|      | Tanto tesoro in arte lavorato          |     |
|      | Fosse tanto quanto qui ho veduto.      |     |
|      | Feciono i magnifici dello istato       |     |

|    | •     | Apparecchiar far giostre, cacce e balli,                               |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 180   | Armeggiatori e festa in ogni lato.                                     |
|    |       | E prima fêr la giostra de' cavalli                                     |
| _  |       | In sulla piazza della Santa Croce                                      |
| 5  |       | Più giostratori con molti vassalli.                                    |
|    | 0     | Quivi fu fatto, perchè ciò non nuoce,                                  |
|    | 185   | I steccati e palchetti per vedere,<br>Entrate aperte da ciascuna foce. |
|    |       | E poi appresso al palagio ove sedere                                   |
| 10 |       | Debbono i priori che questa regge                                      |
| 10 |       | Parte del mondo con lor provvedere                                     |
|    | . 190 | Tengono il reggimento e bella legge,                                   |
|    |       | Guardando la città e 'l lor contado                                    |
|    |       | Sicuro e franco da ciascuna gregge;                                    |
| 15 | ,     | Cercando d'ogni fiume il vero guado,                                   |
|    |       | Fansi temere e amare in ogni loco,                                     |
|    | 195   | Tenendo sito di singular grado.                                        |
|    |       | Per veder d'animali alcuno gioco                                       |
|    |       | In sulla mastra piazza della terra                                     |
| 20 |       | Adornamento fecion far non poco.                                       |
|    |       | Per veder d'animali alcuna guerra                                      |
|    | 200   | Fero isteccati e palchi per vedere:                                    |
|    |       | Gran parte della piazza vi si serra.                                   |
| 25 |       | Mercato Nuovo tutto a un tenere                                        |
| 43 |       | Intorno isteccatato con palchetti Alti mezzo braccio per sedere,       |
|    | 205   | Le belle donne con sommi diletti                                       |
|    | 203   | Per poter qui danzare e far gran festa                                 |
|    |       | Adorne con leggiadri giovanetti                                        |
| 30 |       | Di sopra, perchè il sol nell'ora sesta                                 |
|    |       | Sino alla decima ora molto offende                                     |
|    | 210   | I dilicati visi e ancor la testa,                                      |
|    |       | Fecion porre ornate e belle tende                                      |
|    |       | Nel mezzo compassate ciaschedune                                       |
| 35 |       | Con molti adornamenti le distende,                                     |
|    |       | Dentrovi ancora l'arme del comune,                                     |
|    | 215   | Che di vederle ciascuno è contento:                                    |
|    |       | Per tutta Italia sono ispecchio e lume.                                |
| 40 |       | E poi in terra il duro pavimento Era tutto coperto di tappeti,         |
| 40 |       | Per potervi danzar sanza tormento.                                     |
|    | 220   | E' palchetti d'intorno con discreti                                    |
|    | ****  | Adornamenti, per veder d'intorno                                       |
|    |       | I dilicati visi adorni e lieti.                                        |
| 45 |       | Ora dirò di quel popolo adorno                                         |
|    |       | Come qui ricevette i forestieri                                        |
|    | 225 - | 9                                                                      |
|    |       | I cittadini tutti volentieri                                           |
|    |       |                                                                        |

|     | Givano incontro a ciaschedun signore     |   |    |
|-----|------------------------------------------|---|----|
|     | Allegramente ambasciadore o cavaliere:   |   |    |
|     | E sopra tutto che si faccia onore        |   |    |
| 230 | A' forestieri d'ogni condizione,         |   |    |
|     | Sia chi si vuol, signore o ambasciadore. |   | 5  |
|     | Inprimamente con grande affezione        |   |    |
|     | Per fare onore al Conte di Pavia         |   |    |
|     | Mandaro a 'pparecchiare più persone,     |   |    |
| 235 | E ordinare alberghi per la via           |   |    |
|     | Di bere e di mangiare e di buon letto    | , | 10 |
|     | E d'ogni cosa che si convenia,           |   |    |
|     | Con diligenza, sanza alcun difetto,      |   |    |
|     | Sì che e' sia con onor ben ricevuto,     |   |    |
| 240 | Di gran magnificenza con diletto,        |   |    |
|     | Diligentemente, perchè è dovuto          |   | 15 |
|     | A quel giovane benigno e cortese,        |   |    |
|     | Allegramente, poi che c'è venuto,        |   |    |
|     | Con grandi provvisioni e larghe spese    |   |    |
| 245 | Per tutto il luogo di lor signoria       |   |    |
|     | Fin dove so' a confin col Bolognese.     |   | 20 |
|     | A' quindici giorni di Firenza si partia  |   |    |
|     | Allegramente con tal condizione          |   |    |
|     | Assai cittadini; e misersi per via,      |   |    |
| 250 | Per andare incontro a quel garzone,      |   |    |
| 4   | Leggiadro giovinetto e di bel volto      |   | 25 |
|     | Meritamente e con affezione,             |   |    |
|     | Chè i Fiorentini tutti egli ama molto    |   |    |
|     | E viene a casa lor sicuramente,          |   |    |
| 255 | Come savio e discreto in uso colto.      |   |    |
|     | Incontro sì gli andava molta gente.      |   | 30 |
|     | E' chiamare si fa Galeazzo Maria,        |   |    |
|     | Il nome di sua casa anticamente:         |   |    |
|     | In degnità titol conte di Pavia          |   |    |
| 260 | Meritamente quel giovan sovrano.         |   |    |
|     | E venneci con bella compagnia,           |   | 35 |
|     | Che seguian lui per monte e per piano,   |   |    |
|     | Questo giovane tanto valoroso,           |   |    |
|     | Conte di Pavia e specchio di Milano.     |   |    |
| 265 | E cavalcando sanza alcun riposo          |   |    |
|     | Tanto che giunse a' nostri confini       |   | 40 |
| `   | D'animo gentil tutto gioioso,            |   |    |
|     | Quivi trovò i nostri cittadini,          |   |    |
|     | Che lui attendeano sul sentiere,         |   |    |
| 270 | Primo messer Carlo Pandolfini,           |   |    |
|     | Messer Bernardo Giugni cavaliere,        |   | 45 |
|     | Messer Manno Temperani con lui era,      |   |    |
|     | Messer Giannozzo Pitti volentiere.       |   |    |
|     |                                          |   |    |

<sup>11.</sup> il cod. che li — 18. il cod. gran promissioni — 35. il cod. ha compagnia espunto e di seguito leggiadria; ma è evidente dal contesto che si deve leggere compagnia e non leggiadria

|    |   | •   | Messer Donato Cocchi ancora v'era                                       |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|    |   | 275 | Messer Otto Niccolini era con loro,                                     |
|    | • |     | Messer Alessandro, persona intera,                                      |
|    |   |     | Luigi di Pier di Luigi e con costoro                                    |
| 5  |   |     | Anton di messer Lorenzo a tal festa,                                    |
|    |   |     | Diotisalvi di Nerone era di loro.                                       |
|    |   | 280 | Giovannozzo Biliotti qui s'appresta,                                    |
|    |   |     | Guglielmo di Cardinale Rucellai,                                        |
|    |   |     | Piero de' Pazzi persona onesta,                                         |
| 10 |   |     | Francesco Sacchetti tra questi tai,                                     |
|    |   |     | Giovanni d'Antonio Canigiani                                            |
|    |   | 285 | E Ruberto di Niccolò Martelli hai.                                      |
|    |   |     | Con allegrezza pigliârlo per le mani                                    |
|    |   |     | E con letizia ciaschedun l'attende                                      |
| 15 |   |     | Con trecento suoi servi sovrani.                                        |
|    |   |     | Dal lato destro gli era il reverende                                    |
|    |   | 290 | Magnifico signor di Modina pontefice:                                   |
|    |   |     | Come vero Cristian con lui s'intende.                                   |
|    |   |     | Dal sinistro lato gli era il magnefice                                  |
| 20 |   |     | Signor Tiberto, franco condottiere,                                     |
|    |   |     | Con molti altri signor seguia la selice.                                |
|    |   | 295 |                                                                         |
|    |   |     | Con trecento di sua cavalleria                                          |
| 25 |   |     | Signori e iscudier d'ogni maniere.                                      |
| 25 |   |     | Appresentârsi a quella baronia                                          |
|    |   |     | Al proprio confin di lor terreno                                        |
|    |   | 300 | Cittadini più degni che vi sia.                                         |
|    |   |     | A raccontargli tutti qui non vegno                                      |
| 30 |   |     | I cittadini grandi e valorosi<br>Che a fargli onore vegnon sanza sdegno |
| 30 |   |     | E al Cavrenno ciaschedun si posi                                        |
|    |   | 305 | A confortare alquanto il corpo umano                                    |
|    |   | 303 | Per ricreare alquanto e' sensi e' polsi.                                |
|    |   |     | Provveduto, perchè sia luogo istrano,                                   |
| 35 |   |     | Per desinare ben d'ogni vivanda                                         |
|    |   |     | Ottimi vini e cibo al corpo sano.                                       |
|    |   | 310 | Vivande venian qui da ogni banda,                                       |
|    |   | 3   | Sì com'è detto, d'ogni mandigione,                                      |
|    |   |     | Come per li cittadin ciò si comanda.                                    |
| 40 |   |     | Molto fu provveduto con ragione                                         |
|    |   |     | Quivi per desinare e poi per cena                                       |
|    |   | 315 | A Firenzuola tutte le persone.                                          |
|    |   |     | Furo ordinate sanza alcuna pena                                         |
|    |   |     | O disagio patir persone o bestia                                        |
| 45 |   |     | Tutti posâr con amorosa lena.                                           |
|    |   |     | La cena allegra fu sanza molesta                                        |
|    |   | 320 | D'ogni vivanda con molta allegrezza                                     |
|    |   |     | E andârsi a riposare con gran festa,                                    |
|    |   |     |                                                                         |

|     | E la mattina con molta prestezza                                         |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
|     | Chiari ed allegri misersi in cammmino                                    |    |
|     | La baronia di gran gentilezza.                                           |    |
| 325 | Per passare il monte d'Appennino                                         |    |
|     | Ognun montò a cavallo ardito e snello                                    | 5  |
|     | Con allegrezza e di coraggio fino:                                       |    |
|     | Saliro il monte e scesero in Mugello                                     |    |
|     | Allegramente cotal cavalleria:                                           |    |
| 330 | Molto lor piacque quel paese bello.                                      | 10 |
|     | La prima posata fu alla Scarperia: Allegramente quivi riposârsi          | 10 |
|     | Quel giovanetto pien di vigoria.                                         |    |
|     | Quando lor piacque di quindi mutarsi,                                    |    |
| 224 | Tre miglia o poco più per quel viaggio                                   |    |
| 335 | In Cafaggiuolo ebbono a trovarsi,                                        | 15 |
|     | Là dove Cosmo tien per suo villaggio.                                    | 15 |
|     | Quivi la sera fecer lor riposo                                           |    |
|     | Tutta la gente d'allegro coraggio.                                       |    |
| 340 | Colui che tien questo luogo gioioso                                      |    |
| 340 | In lui tre cose furono a quel punto                                      | 20 |
|     | Che 'n tutto il mondo lo fanno famoso:                                   | 20 |
|     | L'una è 'l sapere in che Iddio l'ha assunto,                             |    |
|     | L'altra è 'l poter che gli ha donato Iddio,                              |    |
| 345 | L'altra è 'l volere colle due congiunto.                                 |    |
| JTJ | Quivi giugnendo il giovane, odo io,                                      | 25 |
|     | Coll'altra compagnia di grande affare,                                   | 20 |
|     | (Sì com'io v'ho detto, al parer mio)                                     |    |
|     | Dovendo a quello luogo riposare                                          |    |
| 350 | Per quella sera con tanta compagnia,                                     |    |
|     | Di fuori e dentro presi a riguardare.                                    | 30 |
|     | A tal mestier, qualunque cosa sia,                                       |    |
|     | Che sia di bisogno al corpo sano,                                        |    |
|     | Per nulla manca, che quivi non sia.                                      |    |
| 355 | Primamente le sale a ogni mano                                           |    |
|     | Adornate di panni e di bel sito,                                         | 35 |
|     | Da ritenere ogni signor sovrano.                                         |    |
|     | Di camere il luogo ben compartito,                                       |    |
|     | Gran quantità, sì come a tal mestieri                                    |    |
| 360 | È di bisogno, come avete udito;                                          |    |
|     | Da ritenere mille forestieri,                                            | 40 |
|     | Papa, imperador, re e cardinali,                                         |    |
|     | Duchi, marchesi, conti e cavalieri.                                      |    |
| -(- | Largamente v'alloggian questi tali Per ampiezza di stanze e bene adorno: |    |
| 365 | Fuor di città non sono a queste iguali;                                  | 45 |
|     | E pelle bestie [è] poi dentro e dintorno                                 | 40 |
|     | Molto copioso di stalle e di strame                                      |    |
|     | E biada assai per notte e per giorno.                                    |    |
| 370 | Poi, dalla gente per cacciar la fame,                                    |    |
|     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |    |

<sup>2.</sup> il cod. enallegri — 49. il cod. dalla

|    |                  | D'ogni vivanda che sai ragionare<br>Saziar se ne può le menti brame.<br>Sì copïosamente ebbe a 'bbondare,                                                                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 375              | Sì d'ogni cibo grazioso e buono,<br>Che nullo seppe altro domandare.<br>A dicessette dì, con cotal suono,<br>Partironsi con grandi diligenze,<br>Con tanti istormenti, che parea un tuono, |
| 10 | 380              | Da quel castello di tante clemenze:  La cavalleria sì maravigliosa  Misersi in via verso di Firenze.  E sanza cura aver d'alcuna cosa,                                                     |
| 15 | 3 <sup>8</sup> 5 | Cavalcando diritto per le strade Allegri tutti e freschi come rosa, Cavalcando con tanta degnitade, La baronia giunsero alla porta Della graziosa e nobile cittade.                        |
| 20 | 390              | E qui, per fare a tal brigata iscorta, Usciron fuor ben mille cittadini, Tutti i maggiori, colla mente accorta: Tutti quanti vestiti a panni fini,                                         |
| 25 | 395              | Cavalieri, giudici e mercatanti, Tutto il fiore de' nostri Fiorentini. Con reverenza gli venian davanti: Il capitano e 'l podestà primieri Vennero a lui con dolci sembianti.              |
| 30 | 400              | In mezzo il miser que' due cavalieri, Rappresentando il popol fiorentino Ordinatamente e volentieri. Nel suo officio ciascun cittadino                                                     |
|    |                  | Secondo il grado qui ordinato fue<br>Da quei che a ciò fare ebbor dimino.<br>Fu accompagnato con le genti sue<br>Da cittadin vestiti ben iocondo                                           |
| 35 | 405              | Con ricchi panni; furon mille o piue. Con allegrezza gli furon secondo Que' cittadini di gran degnitade Faccendo festa e gioia tutti a tondo.                                              |
| 40 | 410              | Sì lo menaron dentro alla cittade, Mostrandogli d'amor gran cortesia, A fargli onor correan tutte le strade. E cavalcando con tal compagnia,                                               |
| 45 | 415              | Mostrando a lui faccia tutta graziosa<br>Smontò al palazzo della Signoria.<br>E sanza far dimoro o altra posa<br>In su il rialto della porta, súe,<br>Trovò la Signoria tanto graziosa.    |
|    |                  | Con grande allegrezza ricevuto fue                                                                                                                                                         |

<sup>4.</sup> il cod. Così — 18. il cod. quivi — 42. il cod. con cotal compagnia — 44. il cod. dismontò

|      | Da quella Signoria veracemente,                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 480  | Come fosse lor figliuolo o piue.                                         |    |
|      | D'ogni accoglienza fatto il convenente                                   |    |
|      | E con licenza ringraziando loro                                          | _  |
|      | La Signoria e tutta l'altra gente                                        | 5  |
|      | Per partirsi da lor non fe' dimoro,                                      |    |
| 425  | Per trovar dove dovea alloggiare<br>E alla casa di Cosmo andati foro.    |    |
|      |                                                                          |    |
|      | Or quivi certo non potre' contare                                        | 10 |
|      | Con quanto onore fu, con allegrezza, Ricevuto con fatti e con parlare,   | 10 |
| 420  | Entrato nel palazzo di tal bellezza,                                     |    |
| 430  | Le camere e le sale adorne tanto,                                        |    |
|      | Tutte adornate di piacevolezza.                                          |    |
|      | Cercando quel palagio in ogni canto,                                     | 15 |
|      | Di più fini panni, di dilicatezza                                        | 13 |
| 435  | Riccamente non potrei dir quanto.                                        |    |
| 433  | Cosmo e' figliuoli con amorevolezza                                      |    |
|      | Ricevettero il giovane grazioso,                                         |    |
|      | A lui mostrando ogni loro ricchezza,                                     | 20 |
|      | Dicendo a lui: Qui è 'l tuo riposo:                                      | 20 |
| 440  | Per tutto il tempo che ti fia in piacere,                                |    |
| • •  | Niun tuo volere ci tieni nascoso.                                        |    |
|      | Conceduto ti fia a nostro potere                                         |    |
|      | Qualunque cosa tu domanderai.                                            | 25 |
|      | Se tu vorrai, ben lo potrai vedere.                                      |    |
| 445  | All'atto della vita qui omai                                             |    |
|      | A chi è sopra a ciò Cosmo comanda:                                       |    |
|      | Tutta la gente assetta come sia.                                         |    |
|      | Fa che fornisca ben d'ogni vivanda                                       | 30 |
|      | E la gente assetta[ta] in più partite,                                   |    |
| 450  | Fa che provvegga bene in ogni banda.                                     |    |
|      | Le tavole per tutto ben fornite                                          |    |
|      | Fûr di vivande d'ogni mandigione,                                        |    |
|      | Tutte le genti a un volere unite.                                        | 35 |
|      | La Signoria, rimossa ogni cagione,                                       |    |
| 455  | Comandò che fossero onorati,                                             |    |
|      | Al viver provvedendo con ragione,                                        |    |
|      | A' cittadini sopra ciò chiamati                                          | 40 |
|      | Che provvedessero a ciò che bisogna                                      | 40 |
|      | Con danar del comun loro assegnati,                                      |    |
| 460  | Sì che 'l comune non abbia vergogna: Secondo la condizion di loro istato |    |
|      |                                                                          |    |
|      | Fate con verità, sanza menzogna.  Per tutta la città fu ordinato         | 45 |
|      | Che chi venisse potesse trovare                                          | #3 |
| 46.0 | Da potere esser servito in ogni lato.                                    |    |
| 465  | A dì dicennove (non mi pare errare)                                      |    |
|      | Ti di dicolliove (non mi pare criare)                                    |    |

|    |              | Ci venne di Romagna più signori<br>E con questi altri s'ebbono a 'dunare. |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |              | Signor Gismundo prima venne fori,                                         |
|    | 470          | Cecco e Pin da Forlì [ci] venne ancora                                    |
| 5  |              | Astor e Taddeo, uomeni d'onori.                                           |
|    |              | Venneci anche qua, sanza dimora,                                          |
|    |              | Il fratello del signore d'Orbino<br>E più altri signor, ch'io non so ora. |
|    | . The second | M 44° CA 1                                                                |
| 10 | 475          | E col comune. ciaschedun s'intese                                         |
| 10 |              | Dell'andare e dello stare al suo dimino.                                  |
|    |              | A dieciotto dì del predetto mese                                          |
|    |              | Andò messer Galeazzo conte di Pavia                                       |
|    | 48o          | Co' suoi sergenti, ciaschedun cortese,                                    |
| 15 | 450          | A vicitar la nostra Signoria;                                             |
|    |              | Dove la Signoria con lieto viso                                           |
|    |              | E con benigno aspetto il ricevia.                                         |
|    |              | Lui onorando con letizia e riso                                           |
|    | 485          | In mezzo di lor lo fecer sedere,                                          |
| 20 |              | A lui mostrando amor sanza diviso.                                        |
|    |              | Ogni lor gioia gli fecer vedere                                           |
|    |              | Dell'argentiera e libri di scrittura,                                     |
|    |              | A lui offerendo ogni loro potere.                                         |
|    | 490          | Ed e' rispose colla mente pura,                                           |
| 25 |              | Grazie rendendo alla lor reverenza,                                       |
|    |              | Parlando a lor colla mente sicura:                                        |
|    |              | Offero a voi ogni mia potenza                                             |
|    |              | Pria coll'avere e poi colla persona;                                      |
|    | 495          | Però richiedete me sanza temenza.                                         |
| 30 |              | Per voi ogn'altra impresa s'abbandona                                     |
|    |              | E servidor vi sono ottimamente                                            |
|    |              | Coll'arme in mano contro a ogni corona.                                   |
|    |              | Nostro Signore Iddio onnipotente                                          |
| 25 | 500          | Sempre vi tenga con felice istato                                         |
| 35 |              | Con lunga e lieta vita interamente.                                       |
|    |              | E io con voi gli sia raccomandato                                         |
|    |              | Per ogni volta a Dio vi raccomando                                        |
|    | 404          | E da voi priego che io sia licenziato<br>E con licenza iscusa v'addimando |
| 40 | 505          | Che perdoniate a me per giovinetto,                                       |
| 10 |              | Se alla vostra presenza io, parlando,                                     |
|    |              | Per non conoscer, feci alcun difetto                                      |
|    |              | E abbiatemi iscusato per fanciullo                                        |
|    | 510          | E voi accomando a Cristo benedetto.                                       |
| 45 | J.10         | Cotal licenza non mancò per nullo                                         |
|    |              | Che non gli fosse data graziosa                                           |
|    |              | Con buono effetto, non per trastullo.                                     |
|    |              | E non gli fu negato alcuna cosa:                                          |
|    |              |                                                                           |

| 515 | Volendo ritornare al bel palazzo,                              |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|----|
|     | Data gli fu compagnia valorosa.  Come si mosse messer Galeazzo |    |
|     |                                                                |    |
|     | Del bel palazzo della Signoria,                                |    |
|     | Giù discendendo lieto e con sollazzo,                          | 5  |
| 520 | Podestà e capitano in compagnia,                               |    |
|     | Otto di guardia e Nove della parte,                            |    |
|     | E tutti i collegi con loro seguia                              |    |
|     | E tutti [gli] official di ciascuna arte                        |    |
|     | E tutt'i grandi [e] maggior cittadini:                         | 10 |
| 525 | Questi non direi con cento carte.                              |    |
|     | Pure i maggiori nostri fiorentini                              |    |
|     | L'accompagnaro insino al bel palagio                           |    |
|     | Della via Larga con coraggi fini;                              |    |
|     | E poi tornârsi indietro con bell'agio,                         | 15 |
| 530 | E lui rimase dentro a riposare,                                |    |
|     | Da sè cacciando ogni pensier malvagio.                         |    |
|     | A' giorni ventitrè si messe a 'ndare                           |    |
|     | A un convito pur di Cosmo istesso,                             |    |
|     | Che fe' a Careggio d'un bel desinare                           | 20 |
| 535 | (Là dove Cosmo suole andare ispesso).                          |    |
|     | Di Firenze fe' chiamare li più degni,                          |    |
|     | Perchè alla terra era molto presso.                            |    |
|     | Pigliando più diletti con ingegni                              |    |
|     | Cittadin molti di riputazione                                  | 25 |
| 540 | A quel convito furo a ta' convegni.                            |    |
|     | Per dare alcun piacere a quel garzone                          |    |
|     | Molti garzoni vi fece venire                                   |    |
|     | Con istormenti d'ogni condizione,                              |    |
|     | Con quanta orrevolezza io non so dire                          | 30 |
| 545 | Di vestimenti e adornato viso!                                 |    |
|     | Ciascun pareva figlio di gran sire.                            |    |
|     | Ciascun parea venir di paradiso,                               |    |
|     | Tanto eran nella vista gloriosi                                |    |
|     | Con bel parlare e angelico riso.                               | 35 |
| 550 | E molte donne con visi gioiosi                                 |    |
|     | Adornate eran molto riccamente                                 |    |
|     | Co[n] be' costumi e con atti amorosi.                          |    |
|     | A quel convito vi fu interamente                               |    |
|     | Ciò che sa adimandare il corpo umano                           | 40 |
| 555 | Per diletto molto onestamente.                                 |    |
|     | In prima per tenere il corpo sano                              |    |
|     | Io non so raccontar tante vivande,                             |    |
|     | Quant'io vidi venir di mano in mano.                           |    |
|     | Il numero di gente è molto grande,                             | 45 |
| 560 | D'uomeni degni e donne valorose:                               |    |
|     | Altro che bel parlar qui non si ispande.                       |    |
|     | Taccio il nominar di tante cose                                |    |
|     | Di che quel convito fu sì copioso                              |    |
|     | Rimoto e lungi da cose noiose.                                 | 50 |
|     |                                                                |    |

565 Con lieto viso e animo amoroso

|    | 50.5 | Con neto viso e ammo amoroso              |
|----|------|-------------------------------------------|
|    | 5-5  | Tutta la gente che quivi trovossi         |
|    |      |                                           |
|    |      | Con ogni suo disio prese riposo.          |
|    |      | E come da mangiar quivi levorsi,          |
| 5  |      | Arpe e viuole e simili stormenti          |
|    | 570  | Puliti giovani a danzar fûr mossi.        |
|    | 310  | Non posso raccontar gli adornamenti       |
|    |      | -                                         |
|    |      | Ch'avean le belle donne e' be' garzoni,   |
|    |      | D'ogni color di seta drappamenti          |
| 10 |      | E perle e pietre di molte ragioni         |
|    | 575  | Ne' cari vestimenti e adornezze           |
|    | 313  | Con ricamati d'ogni condizione.           |
|    |      |                                           |
|    |      | Quivi mostravan le grandi ricchezze       |
|    |      | Uomeni e donne ne' lor vestimenti         |
| 15 |      | E le infinite lor piacevolezze.           |
|    | 580  | E ne' sembianti lor parean contenti       |
|    | •    | D'esser venuti a onorar tal festa,        |
|    |      | Danzando, come 'l suon, veloce e lenti.   |
|    |      |                                           |
|    |      | Nïuna gentilezza qui non resta            |
| 20 |      | Che non si faccia in questo convito,      |
|    | 585  | Così a ben fare ogni persona è presta.    |
|    |      | Era già il sole all'ultimo sito           |
|    |      | Giunto al letto suo per coricarsi,        |
|    |      |                                           |
| ٥٢ |      | Quando l'un l'altro con cortese invito,   |
| 25 |      | Per volere alla terra ritornarsi,         |
|    | 590  | Dolci saluti proferendo molti             |
|    |      | Con dolce reverenza accomiatârsi.         |
|    |      | E verso la città si furon volti,          |
|    |      | Con lenti passi e be' ragionamenti        |
| 30 |      |                                           |
| 30 |      | Tutti alle lor magion furon raccolti.     |
|    | 595  | Di questa parte omai istiam contenti.     |
|    |      |                                           |
|    |      |                                           |
|    |      | RICORDO DELLA VENUTA DEL PAPA.            |
|    |      |                                           |
|    |      | Andre mare : Jetti ett 1::                |
|    |      | Andaro ancora i detti cittadini           |
|    |      | A far[e] grande onore al Santo Padre      |
| 35 |      | E a molti altri cortigiani fini,          |
|    |      | Che ordinasser le vie e le strade         |
|    | 600  | Dal confin de' Sanesi a nostra città      |
|    |      |                                           |
|    |      | Con diligenza, per le vie aspre e adre,   |
| 40 |      | E provvedessero a ogni nicistà            |
| 40 |      | Per infino alla porta che si serra        |
|    |      | The 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Del bello sito dove il papa istà.

Dico, per certo, al popol fiorentino, La gente che ci fu, se 'l dir non erra.

605 E non fu poco onore a nostra terra,

|       | Credo che fosse consiglio divino,                                      |   |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---|----|
|       | Che a ventiquattro dì del detto mese                                   |   |    |
| 610   | Uscì di Siena e misesi in cammino                                      |   |    |
|       | Il Santo Padre papa Pio: s'intese                                      |   |    |
|       | Andargli incontro molti de' più fini                                   |   | 5  |
|       | Dov'è 'l nostro confine col sanese.                                    |   |    |
|       | E come e' fu passato que' confini,                                     |   |    |
| 615   | Fu provveduto bene a ogni cosa:                                        |   |    |
|       | Menârlo consolato pe' cammini.                                         |   |    |
|       | Dintorno a lui gente valorosa:                                         |   | 10 |
|       | A condurcelo piano, com'è detto,                                       |   |    |
|       | Su gli omeri degli uomeni si posa.                                     |   |    |
| 620   | Perchè di gotte tiene alcun difetto,                                   |   |    |
|       | Non potea questi venire a cavallo:                                     |   |    |
|       | Recavanlo posato con diletto.                                          |   | 15 |
|       | Fu provveduto ancor[a] sanza fallo                                     |   |    |
|       | Che a nullo non mancasse cibo o bere                                   |   |    |
| 625   | In quel cammino, signore o vassallo.                                   |   |    |
|       | Per quella sera fecion provvedere                                      |   |    |
|       | A Santo Cassiano alberghi e vivande                                    |   | 20 |
|       | Per riposare il corpo con piacere.                                     |   |    |
|       | L'altra mattina, come il sole ispande                                  |   |    |
| 630   | Il lume suo per l'universo mondo,                                      |   |    |
|       | Fu messo in punto l'esercito grande.                                   |   |    |
|       | Il Santo Padre col viso iocondo                                        |   | 25 |
|       | Si mise in via verso la cittade,                                       |   |    |
|       | Dando benedizione a tutto 'l mondo.                                    |   |    |
| 635   |                                                                        |   |    |
|       | A veder lui con tanta divozione!                                       |   | 20 |
|       | Quivi piovean tutte le contrade!                                       |   | 30 |
|       | E lui, veggendo in loro tanta unione<br>E ferma fede nel vicar di Dio, |   |    |
| 6.0   | Volentier dava la benedizione.                                         |   |    |
| 640   | Come fu detto, qui con gran disio                                      |   |    |
|       | Recavanlo i cittadin per quel viaggio                                  |   | 35 |
|       | Sopra le spalle il santo papa Pio.                                     | * | 33 |
|       | La prima posa fecero a San Gaggio,                                     |   |    |
| 645   | E quivi fero alquanto collezione                                       |   |    |
| 043   | Il Santo Padre col suo baronaggio.                                     |   |    |
|       | Quivi multiplicò tante persone,                                        |   | 40 |
|       | Che non si scrivere' con cento carte:                                  |   | 10 |
|       | Quivi era gente d'ogni condizione.                                     |   |    |
| 650   | I capitani della guelfa parte                                          |   |    |
| - 3 - | Coperson lui col loro stendardo                                        |   |    |
|       | E loro proprî con ingegno e arte.                                      |   | 45 |
|       | Sopra gli omeri loro, con riguardo,                                    |   |    |
|       | Faccendo intorno e 'nnanzi a lui scorta,                               |   |    |
| 655   | Gran cittadini, ciaschedun gagliardo,                                  |   |    |
|       | Soavemente recârlo alla porta                                          |   |    |
|       | Della magna cittade di Fiorenza,                                       |   | 50 |
|       |                                                                        |   |    |

|    |     | E qui venne la Signoria accorta.        |
|----|-----|-----------------------------------------|
|    |     | A ordinar la gran magnificenza          |
|    | 660 | Di mandare la gente ordinata            |
|    | 300 | E di tutte condizion far differenza     |
| 5  |     | Dinanzi a tutti fu famiglia data        |
| 3  |     | 2                                       |
|    |     | Di cittadini. Fu primeramente,          |
|    |     | Come nell'ordinario fu trovata,         |
|    | 665 |                                         |
|    |     | Del capitan, podestà e forestieri,      |
| 10 |     | Famiglia del conte Galeazzo assente.    |
|    |     | Famiglia d'altri signor volentieri,     |
|    |     | Famiglia di cardinali poi seguiro,      |
|    | 670 | Famiglia del papa qui a ta' mestieri.   |
|    |     | Giovani cittadini quivi giro,           |
| 15 |     | Scudieri e gentili uomeni qui [si] vede |
|    |     | Del conte Galeazzo nobil viro.          |
|    |     | La prociscion, secondo nostra fede,     |
|    | 675 | La croce di Santa Maria del Fiore       |
|    | 0/3 | A tutto il chericato sì precede:        |
| 20 |     | Molte reliquie sante a tal tinore       |
| 20 |     | •                                       |
|    |     | Con ricchi paramenti e bene ornati,     |
|    |     | Le regole ordinate a grande onore.      |
|    | 680 | Qui molti cittadini, a ciò trovati      |
|    |     | Dalla Signoria ordinatamente,           |
| 25 |     | Seguian la prociscion bene ordinati.    |
|    |     | Le sette arti maggiori qui seguente,    |
|    |     | Official di condotta e poi la Grascia   |
|    | 685 | Officiali di vendite qui rasente.       |
|    |     | Catasto del contado qui si fascia,      |
| 30 |     | E segue poi il catasto di Firenze;      |
|    |     | Official della carne non si lascia.     |
|    |     | I Cinque del contado a tai credenze     |
|    | 690 | Official de' pupilli qui ponemo,        |
|    | -,- | I Sei d'Arezzo con le lor parvenze.     |
| 35 |     | Provveditor di torre troveremo;         |
|    |     | Provveditor del vin seguita poi;        |
|    |     | Provveditor del sal non lasceremo.      |
|    | (   | Provveditor di dogana abbiam qui noi;   |
|    | 695 |                                         |
| 40 |     | I consoli del mar qui trovai io;        |
| 40 |     | Massai di camera qui vedrete voi.       |
|    |     | Officiali del monte qui vid'io;         |
|    |     | Poi seguiron li Sei di mercatantia,     |
|    | 700 | E gli Otto della guardia qui sent'io.   |
|    |     | Tutti costoro innanzi per la via;       |
| 45 |     | Poi signor forestieri e ambasciadori,   |
|    |     | Poi avvocati di corte seguia.           |
|    |     | Quattro cappelli di cardinali fori      |
|    | 705 | Sopra quattro bastoni eran condotti     |
|    |     |                                         |

<sup>1.</sup> il cod. quivi — 33. il cod. de'

|           | Da quattro giovani degni d'onori.<br>La bandiera della Chiesa a tai motti         |   |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|           | Portò l'ambasciadore di Borgogna:                                                 |   |    |
|           | Portolla volentier, sanza rimbrotti.                                              |   | _  |
| 710       | La bandiera del papa a tale agogna<br>L'ambasciadore del re d'Inghilterra.        |   | 5  |
|           | Armato come Frier, sanza vergogna,                                                |   |    |
|           | Andò messer Nastagio in nostra terra.                                             |   |    |
|           | La croce del Papa portò un cortigiano:                                            |   |    |
| 715       | La 'mbrella del papa a cotal serra                                                |   | 10 |
|           | Portò volentieri con allegra mano                                                 |   |    |
|           | Iacopo di Francesco di Ventura.                                                   |   |    |
|           | Sessanta giovani quivi troviano                                                   |   |    |
|           | Fiorentini a piede sanza paura                                                    |   |    |
| 720       | Co' torchi accesi innanzi al Sacramento,                                          |   | 15 |
|           | Vero corpo di Cristo, ci sicura.                                                  |   |    |
|           | E sopra questo coll'animo attento                                                 |   |    |
|           | I collegi della parte, ognun discreto,                                            |   | ,  |
|           | Collo stendardo, ciaschedun contento.                                             |   |    |
| 725       |                                                                                   |   | 20 |
|           | I capitani della Parte detta,                                                     |   |    |
|           | Con reverenza e con animo lieto,                                                  |   |    |
|           | Con divozione ciaschedun s'assetta                                                |   |    |
|           | Dintorno al Santo Corpo questi tali:                                              |   | 25 |
| 730       | A tanto onore è la Parte eletta.                                                  |   | 25 |
|           | Appresso a questi vengono i reali Governatori della Chiesa santa,                 |   |    |
|           | Signori reverendi cardinali,                                                      |   |    |
|           | Seguendo di ben far, come si canta,                                               |   |    |
| 735       | In beneficio della santa madre                                                    |   | 30 |
| 133       | Chiesa di Dio, che di loro s'ammanta.                                             |   |    |
|           | E dopo questi viene il Santo Padre,                                               |   |    |
|           | Su gli omeri recato da' maggiori,                                                 |   |    |
|           | Che si trovassero in quelle contrade.                                             |   |    |
| 740       | Dintorno a lui li nostri signori                                                  |   | 35 |
|           | Per addestrarlo per tutta quella via,                                             |   |    |
|           | Signor prudenti e degni d'ogni onori.                                             |   |    |
|           | E poi i collegi con loro seguia,                                                  |   |    |
|           | Che portan lo stendardo sopra a lui,                                              |   |    |
| 745       | Perchè non lo offenda cosa che sia.                                               |   | 40 |
|           | E questo vid'io, ch'a tutte cose fui,                                             |   |    |
|           | Quando si mosse a entrar nella città,                                             |   |    |
|           | E queste cose vidi e udi' da 'ltrui.                                              | * |    |
|           | Dietro a lui era sì gran quantità                                                 |   | 45 |
| 750       | Protonotari, vescovi e prelati                                                    |   | 45 |
|           | E molta altra gente di gran degnità.                                              |   |    |
|           | La gente premea da tutti i lati,                                                  |   |    |
|           | Per modo calcate eran tutte le strade,<br>Che quasi tutti i luoghi eran pigliati. |   |    |
| Jug 20 20 | Giovani e vecchi e d'ogni qualitade                                               |   | 50 |
| 755       | Olovani e veceni e u ogni quantaue                                                |   |    |

|     |     | Correvan per aver benedizione;<br>Venuti eran di tutte le contrade. |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     |     | Piene le piazze e le vie di persone                                 |
|     |     | E' tetti e le finestre e ogni lato,                                 |
| 5   | 760 | Aspettando con gran divozïone                                       |
|     |     | Che 'l Santo Padre quindi sia recato,                               |
|     |     | Tanto infinito popol si vedea                                       |
|     |     | Per tutto stretto e calcato trovato.                                |
|     |     | In tutta Toscana a pena credea                                      |
| 10  | 765 | Che tanto fosse del popol cristiano                                 |
|     |     | Quanto era quivi e per tutto tenea.                                 |
|     |     | Taccia chi dice del Cairo o Milano,                                 |
|     |     | Che di tanto picciola cittadella                                    |
|     |     | Simile popol non si truova umano.                                   |
| 15  | 770 | E non si vedea la quantità d'ella,                                  |
|     |     | Perchè Nettuno colla sua freschezza                                 |
|     |     | Piovendo gli cacciava delle vie d'ella.                             |
|     |     | Quel dì tolse molta piacevolezza                                    |
|     |     | Che di Firenze igli uomini e le donne                               |
| 20  | 775 | Mostravano in quel dì ogni ricchezza.                               |
|     |     | Io scrivo quel ch'io vidi e [quel ch'io] sonne.                     |
|     |     | Dalla porta si mosse il Padre Santo                                 |
|     |     | E lui e gli altri per la strada andonne.                            |
|     |     | La benedizion dava a ogni canto                                     |
| 25  | 780 | Per la molta gente che quivi avia,                                  |
|     |     | Per ogni via, non si potre' dir quanto.                             |
|     |     | Quanto si potea guatar per ogni via,                                |
|     |     | Portato fu molto soavemente                                         |
|     |     | Fino al palazzo della Signoria.                                     |
| 30  | 785 | Quivi certo non fermò mente;                                        |
|     |     | Ma dal palazzo della podestade                                      |
|     |     | Passò, benedicendo pur la gente;                                    |
|     |     | Insino al duomo di nostra cittade,                                  |
|     |     | Lo quale è detto Santa Maria del Fiore,                             |
| 35  | 790 | E quivi entrò con molta degnitade.                                  |
|     |     | Ver vicario di Dio, sommo pastore,                                  |
|     |     | Benedicendo diede alcun perdono                                     |
|     |     | A cui di fe' non porta alcuno errore,                               |
| 4.0 |     | E poscia ch'ebbe fatto questo dono,                                 |
| 40  | 795 | Uscì di quindi ed entrò in San Giovanni                             |
|     |     | E perdonanza diè, com'io ragiono.                                   |
|     |     | Guardando di ricchezza tanti panni                                  |
|     |     | E di tesoro tutta la cappella,                                      |
| 45  |     | Io non credo però che amor m'inganni.                               |
| 43  | 800 | Che sopra tutte l'altre mi par bella                                |
|     |     | E quindi partissi il Santo Padre                                    |
|     |     | Per andare a Santa Maria Novella;<br>Casa nomata della Santa Madre  |
|     |     | Casa nomata ucha Santa Maure                                        |

Di Iesù Cristo nostro redentore,

805 Dove per lui sono istanze leggiadre,
E quivi si posò il ver pastore.

### COME I SIGNORI ANDARO A VICITARE IL PAPA.

|       | A dì ventisei del predetto mese          |   | 5   |
|-------|------------------------------------------|---|-----|
|       | La magnifica nostra signoria             |   |     |
| `     | D'andare a vicitare il Papa prese,       | * |     |
| 810   | Con grande e bella e ornata compagnia    |   |     |
|       | Con loro il capitano e 'l podestà        |   |     |
|       | E molti altri cittadin per quella via.   |   | 10  |
|       | E glorïosamente facean festa,            |   |     |
|       | Mostrando al Santo Padre lieta fronte,   |   |     |
| 815   | Perchè era ragionevol cosa questa.       |   |     |
|       | Andando a lui con parole pronte,         |   |     |
|       | Lo salutaro con gran reverenza,          |   | 15  |
|       | Dicendo a lui: Tu se' di piatà fonte,    |   | - 0 |
|       | Parlando con lui con gran diligenza      |   |     |
| 820   | E proferendo a lui il lor potere         |   |     |
|       | Con tutta quanta lor magnificenza.       |   |     |
|       | Ed e' rispose a lor, com'è 'l dovere:    |   | 20  |
|       | Per mille volte ben vegnate voi!         |   | 20  |
|       | Cristo vi doni ciò che v'è in piacere.   |   |     |
| 825   | Conceda pace e riposo a voi e a noi;     |   |     |
| 3     | Concedavi pace e lieta unitade,          |   |     |
|       | E nella santa gloria ci conduca poi.     |   | 25  |
|       | Mantenga sempre vostra libertade.        |   |     |
|       | Della vostra venuta vi ringrazio,        |   |     |
| 830   | Che m'è singular grazia, in veritade.    |   |     |
| - 3   | E qui none stare' si lungo spazio,       |   |     |
|       | E dovunque io sarò, servendo a voi,      |   | 30  |
|       | Che io giammai me ne vedessi sazio.      |   |     |
|       | Così ne disse, e alzando la man poi      |   |     |
| 835   | Colla sua autorità gli benedisse         |   |     |
| 33    | Nel nome di Dio e di tutti i Santi suoi. |   |     |
|       | A tal benedizion ciascun s'affisse       |   | 35  |
|       | E 'nginocchiati lì col capo chino:       |   | 00  |
|       | Sempre sia lodato Iddio! ciascun disse.  |   |     |
| 840   | Lui ringraziaro e Iddio sempre divino    |   |     |
| - 1 - | Per ritornare alla lor magione           |   |     |
|       | Accomiatârsi e misersi in cammino.       |   | 40  |
|       | Tornârsi que' signor, degne persone,     |   |     |
|       | Al nobile palazzo grazioso,              |   |     |
| 845   | Sedio della giustizia e di ragione.      |   |     |
| - +5  | E qui[vi] ciaschedun prese riposo.       |   |     |
|       | - I. f. J P P.                           |   |     |

### [RICORDO DELLA GIOSTRA].

Provvidero ancora i nostri cittadini Di far giostrar de' nostri Fiorentini Per dare a' forestieri più diletti. Sette giovani come paladini, 5 Armati a cavallo d'elmi e di cimieri, Con forti lance e con iscudi fini, Vennero in campo come buon guerrieri In su la piazza della Croce Santa Come fosser lioni arditi e fieri. 10 855 Arditamente ciaschedun si vanta Di far colpo per amor di dama, Armati dal capo infin la pianta. Ciascun si mette per acquistar fama. Pier Rinuccini prima venne in campo 15 860 E con gran boce tutti igli altri chiama. Su n'un cavallo che menava vampo, Armato bene d'elmo e di scudo Dicendo: Chi m'è contro non ha scampo. Nel cuor benigno e nell'aspetto crudo 20 Tanto pareva quel baron gagliardo, Che ogni donna il pigliere' per drudo. Ghirigor Marsoppini non codardo Venne sul campo, quel barone ardito, 25 Destro e leggero come un liopardo. 870 E della piazza prese il primo sito, E nell'atto suo forte minacciando: Chi qui m'aspetterà sarà ferito! Avea più sergenti al suo comando Ed egli era ben fatto di persona 30 875 E dicea: Chi ne viene? E come? E quando? Francesco Benci nïente tenciona: Venendo al campo fortemente corre, Dicendo: Or quivi di che si ragiona? Vedendolo nell'arme, pare Ettorre; 35 880 E tanto ben nell'arme risedea, Che di nïente non gli si può apporre. Giunse sul campo, e intorno si volgea. Tanta orribilità mostrava questo, Che facea tremar chiunque il vedea. 40 885 Anton Boscoli venne, ardito e presto, Su n'un caval coperto d'armadura E nello aspetto suo ardito e desto. La sua ferocità facea paura A chi allo steccato istava attento 45 890

<sup>2.</sup> qui ci aspetteremmo una parola che rimasse con diletti; ma non è facile trovare che cosa sostituire - 35. il cod. Attorre.

|     | Ed egli istava con mente sicura.          |    |
|-----|-------------------------------------------|----|
|     | E ben parea baron di valimento            |    |
|     | Nel venire e nel voltarsi intorno fiero;  |    |
|     | Tanto nell'arme parea d'ardimento!        |    |
| 895 | Braccio Guicciardini, buon guerriero,     | 5  |
|     | Venne sul campo armato finemente          |    |
|     | D'ogni armadura e nella vista altero.     |    |
|     | Costui non minacciava niuna gente;        |    |
|     | Ma con un atto crudele e feroce           |    |
| 900 | Quasi tremar facea chi ponea mente.       | 10 |
|     | Piero Vespucci giunse a quella foce       |    |
|     | Su n' un cavallo, tutto quanto armato,    |    |
|     | Furioso nell'arme e tanto veloce.         |    |
|     | Nella sua furia ognun gli facea lato:     |    |
| 905 | Parea che ognuno volesse cacciare,        | 15 |
|     | Tanto di furia parea infiammato.          |    |
|     | Quanti ve n'era facea maravigliare        |    |
|     | Nella venuta furiosa tanto.               |    |
|     | Vennevi un altro, che si fa chiamare      |    |
| 910 | Conte Gherardo, secondo il mio canto,     | 20 |
|     | Di Gherardesca, maremma pisana,           |    |
|     | Fiero in aspetto, non potre' dir quanto.  |    |
|     | Giunse sul campo con boce sovrana         |    |
|     | Chiamando igli altri: Venite a battaglia! |    |
| 915 | Questo dicea colla mente sana,            | 25 |
|     | E non parea che curasse una paglia        |    |
|     | Tutti quanti quegli altri cavalieri,      |    |
|     | Ch'eran venuti all'avvisaglia.            |    |
|     | Misersi in punto due di que' guerrieri,   |    |
| 920 | Le lance in mano e gli scudi imbracciati, | 30 |
|     | L'uno inver l'altro come lion fieri.      |    |
|     | Quando insieme furono 'ncontrati          |    |
|     | Fiaccâr le lancie e i troncon volaro,     |    |
|     | E' lor cavalli furo inginocchiati.        |    |
| 925 | Battendo li sproni, i caval si levaro,    | 35 |
|     | E tornaro indietro all'altra giostra,     |    |
|     | E la seconda volta ritornaro.             |    |
|     | Misersi due altri, alla veduta nostra,    |    |
|     | Più aspramente che quegli altri due       |    |
| 930 | E la sua forza quivi ciascun mostra.      | 40 |
|     | Come l'un l'altro riscontrato fue,        |    |
|     | Ruppon le lance e spezzaron gli scudi,    |    |
|     | E l'uno e l'altro inginocchiato [è] giue. |    |
|     | E rilevârsi cogli animi crudi             |    |
| 935 | Per ritornare a simile convito:           | 45 |
|     | L'arme si rassettâr con molti istudî.     |    |
|     | La terza coppia a un levar di dito        |    |
|     | E l'uno contro all'altro si fu mosso      |    |
|     |                                           |    |

|    | 940         | E fieramente correndo ne fu ito. Sì fortemente l'un l'altro ha percosso, Nel riscontrar, che l'uno e l'altro china Giù, come dicesse: Più non posso. |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 945         | Dirizzârsi amendue di voglia fina Di gran superbia infiammati e tinti, Correndo con ira, superbia e rovina.                                          |
| 10 |             | Non si chiamano ancora niun vinti; Correvan per superbia per lo campo; D'ira e di stizza eran vestiti e cinti;                                       |
|    | 950         | Ciascuno con furor mena[va] vampo.  Ben mezzo il giorno iscorrono a tal giostra Con superbia ciascun per suo iscampo.                                |
| 15 | -           | Nel fine quasi istanco ognun si mostra;<br>Quivi i giudicator de' colpi degni<br>Fecion far fine, alla presenza nostra;                              |
|    | 95 <b>5</b> | 71                                                                                                                                                   |
| 20 |             | Fu il secondo ancor di gran valore<br>E fu dato a Braccio Guicciardini,                                                                              |
|    | 960         | Perchè d'ogni virtù porta colore. Uscîr di campo que' cavalier fini; Con trombe e pifferi e più stormenti,                                           |
| 25 | 965         | Tornârsi a casa lor co' lor vicini.  Di questa parte omai istiam contenti,  E qui piglieremo altro viaggio.                                          |
|    |             | Darem principio a vedere altre genti,<br>Parlando pare del maggior lignaggio.                                                                        |
| 30 |             | RICORDO DEL BALLO IN MERCATO NUOVO.                                                                                                                  |
|    | 970         | Non di luogo solitario parleremo,<br>Ma nel più bello sito di Firenze<br>D'una nobile gente noi diremo.                                              |
| 35 |             | Udi' a dì trenta del mese dar licenze D'ogni adornamento femminile Poter portare con gran diligenze.                                                 |
|    | 975         | I cittadin con animo virile<br>Chiamati a onorare i forestieri,                                                                                      |
| 40 |             | Per dar piacere al giovane gentile  E a uomeni gentili e cavalieri,  Pure in Firenze, nel più degno luogo,                                           |
|    | 980         | Dove la gente usa più volentieri,  Lo quale si chiama Mercato Nuovo,  Fecion danzare il fior de' giovanetti                                          |
| 45 |             | Con bellissime donne; a dir mi muovo.                                                                                                                |
|    |             |                                                                                                                                                      |

|      | Come già dissi, fatti be' palchetti,                                           |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Dove seder co' ricchi vestimenti,                                              |     |
| 985  | E steccati d'intorno, ben corretti,                                            |     |
|      | Sì che vedergli agli occhi sì contenti,                                        |     |
|      | Ragguardando negli angelici visi,                                              | 5   |
|      | Danzando quivi al suon di più stormenti.                                       |     |
|      | Come tra loro a riguardar mi misi,                                             |     |
| 990  | Tu none aresti detto esser persone;                                            |     |
|      | Anzi parevan mille paradisi                                                    |     |
|      | Le belle donne, degne di corone,                                               | 10  |
|      | Ne' lor costumi angelichi e vezzosi,                                           |     |
|      | Quanto natura più bellezza pone,                                               |     |
| 995  | Negli atti loro soavi e amorosi,                                               |     |
|      | Che piglieren d'amor ciascuna mente                                            |     |
|      | Con loro isguardi tanto valorosi.                                              | 15  |
|      | Gran quantità della fiorita gente                                              |     |
|      | Di giovanezza, donne e di donzelle,                                            |     |
| 1000 | Di fini panni adorne riccamente,                                               |     |
|      | Broccati d'oro e arïento e perle                                               |     |
|      | Con ricamati affigurati adorno,                                                | 20  |
|      | Con visi angelicati mostran quelle,                                            |     |
|      | Che fan di mezza notte un chiaro giorno,                                       |     |
| 1005 | Tanta piacevolezza [è] in lor parlare,                                         |     |
| •    | Che fanno innamorar chi è dintorno.                                            |     |
| +    | Giovani con costor sono a danzare                                              | 25  |
|      | Con diverse divise di bellezza:                                                |     |
| t .  | Tre volte i vestimenti fe' mutare                                              |     |
| 1010 | E ogni volta di maggior ricchezza,                                             |     |
|      | Li vestimenti in arte lavorati                                                 |     |
|      | E atti e costumi d'ogni gentilezza.                                            | 30  |
|      | Quivi eran mille visi innamorati                                               |     |
|      | Presi da Venere e da Cupido                                                    |     |
| 1015 | Ne' lacci d'amore presi e legati.                                              |     |
|      | Chiamati son dall'amoro[so] grido                                              |     |
|      | E 'ncatenati son sanza guardarsi,                                              | 35  |
|      | Ciascun dicendo: Amore, in te m'annido.                                        |     |
|      | Chi crede nell'amor più riposarsi,                                             |     |
| 1020 | Quello è quel che combatte notte e giorno,                                     |     |
|      | Riposo e sonno a lui si fanno iscarsi.                                         |     |
|      | A dir di cotal festa qui ritorno:                                              | 40  |
|      | Chi danza di loro e chi stormenti tiene,                                       |     |
|      | E chi, guatando la gente, fa soggiorno.                                        |     |
| 1025 | E chi per rinfrescar la gente viene E reca vino lì molto sovrano               |     |
|      |                                                                                | 4.5 |
|      | E chi ricche coppe di confetti piene.                                          | 45  |
|      | Chi mesce vin vermiglio e chi tribbiano,<br>E chi semina treggea tra la gente; |     |
| 7000 | Chi va mescendo vin di mano in mano.                                           |     |
| 1030 | Garzon per servidori allegramente                                              |     |
|      | Porgevan vino e chi confezioni                                                 | 50  |
|      | Lorgovan vino e en contezion                                                   | 30  |

|    |      | A uomeni e a donne lietamente.            |
|----|------|-------------------------------------------|
|    |      | Io non saprei dir tante ragioni           |
|    | 1035 | Di diletti e piacer quanti quivi era:     |
|    |      | Quivi era gente d'ogni condizioni.        |
| 5  |      | E ciaschedun dicea che tal maniera        |
| 9  |      | Di festa ed allegrezza tanto onesta       |
|    |      | Più veduta non fu, nè udita era.          |
|    | 1040 | Poscia la sera, fornita la festa          |
|    | •    | Di tanta nobiltà d'atti e parlare,        |
| 10 | :    |                                           |
| 10 |      | Di ciò lodare la gente non resta.         |
|    |      | Di questa parte mi convien lasciare,      |
|    |      | Benchè mi sia di ciò gran pena al core,   |
|    | 1045 | Lasciar d'amore, come 'l posso fare,      |
|    |      | Pensando che giammai da questo amore      |
| 15 |      | Potè nessuno uom trovar difesa;           |
|    |      | Ma chi più il fugge, più cade in errore.  |
|    |      | Perciò, s'i' ho ben questa parte intesa,  |
|    | 1050 | Per lei si governa il bene e 'l male      |
|    |      | Ed egli sempre tien la rete tesa.         |
| 20 |      | E in due modi questo amor si vale:        |
|    |      | Leale è l'uno e l'altro è traditore,      |
|    |      | D'animo è l'uno e l'altro è naturale.     |
|    | 1055 | Lasciare mi convien questo signore,       |
|    | 33   | Che accieca igli occhi alluminati presto, |
| 25 |      | Perchè contro a lui non han valore.       |
|    |      | Dugento passi mi partirò da questo,       |
|    |      | Per ritrovarmi a fare un altro gioco,     |
|    | 1060 | Che l'animo nel cuor m'ha quasi desto.    |
|    | 1050 | Gli eletti cittadini ancora un poco       |
| 30 |      | Per passar tempo con diletto e spasso     |
| 30 |      |                                           |
|    |      | Fecero apparare un altro loco             |
|    |      | Presso al Palazzo, giù nel luogo basso,   |
|    | 1065 | Dov'è la mastra piazza della terra:       |
|    |      | Fecion serrar dintorno ciascun passo,     |
| 35 | •    | Per veder d'animali alcuna guerra,        |
|    |      | E in quel chiuso misero animali           |
|    |      | Di più condizion, se 'l dir non erra.     |
|    | 1070 | Tori indomiti e cavalli iguali,           |
|    |      | Come selvaggi, restii e furiosi           |
| 40 |      | E lupi ancora con porci cinghiali.        |
|    |      | Cani ancor, molto maravigliosi,           |
|    |      | Poi tra essi miser de' lor lioni,         |
|    | 1075 | Animal molto fieri e valorosi,            |
|    |      | Sperando che facessero uccisioni          |
| 45 |      | Dell'altre bestie che quivi trovaro;      |
|    |      | Ma non seguirà tali opinioni.             |
|    |      | Come tra quelle bestie egli arrivaro,     |
|    | 1080 | Fecero alcuno assalto per diletto,        |
| •  |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
|    |      |                                           |

|      | E poscia a giacere si riposaro              |    |
|------|---------------------------------------------|----|
|      | Quivi sicuri sanza alcun sospetto;          |    |
|      | E una giraffa v'era molto grande            |    |
|      | Per far muover le bestie ch'io v'ho detto.  |    |
| 1085 | Più volte fero assalto a tutte bande.       | 5  |
|      | L'altre fuggivano, e il lion non teme;      |    |
|      | Per tutto l'altro bestiame si spande.       |    |
|      | Solo il lion non va coll'altre insieme.     |    |
|      | Forse fu volontà, da Dio data               |    |
| 1090 | Nel feroce animale e nel suo seme,          | 10 |
|      | Che dimostrasse altrui quella fiata         |    |
|      | Che, come Firenze ha con tutti pace,        |    |
|      | E da nessuna parte è danneggiata,           |    |
|      | Così quello non si mostrò rapace            |    |
| 1095 | Contro a quegli animal; ma, mansueto        | 15 |
|      | Sì come agnello, da parte si giace.         |    |
|      | E tanto ancora si mostrò quieto,            |    |
|      | Che lo brancicar molte persone;             |    |
|      | Come fosse un agnel, si stava cheto.        |    |
| 1100 | Non atto, niente facea di lione:            | 20 |
|      | Tutte l'altre bestie ispaurite forte        |    |
|      | Fuggivan per lo campo di rondone.           |    |
|      | Solo il lione a così fatte sorte            |    |
|      | Giacea mirando tutte l'altre cose,          |    |
| 1105 | L'altre bestie tutte di paura ismorte.      | 25 |
|      | La giraffa, che fa l'altre paurose,         |    |
|      | Passò allato là dove e' giaceva,            |    |
|      | Nïente mosse là donde si pose.              |    |
|      | E' la fiutò, ma niente si moveva,           |    |
| 1110 | Giaceasi in terra con mente sicura          | 30 |
|      | Paura non ha e nulla l'offendeva.           |    |
|      | Perciò, chi pensa colla mente pura,         |    |
|      | Firenze per tutto ha sicura pace            |    |
|      | Nè quistione vuol con creatura.             |    |
| 1115 | Per divina virtù il lion rapace             | 35 |
|      | Grande segno ne mostra fra le fiere,        |    |
|      | Che doverre' ferire ed e' si giace,         |    |
|      | Mostrando a' suoi signor ch'egli è mestiere |    |
|      | Di riposarsi in pace, chi 'l può fare,      |    |
| 1120 | E di non pigliar briga volentiere.          | 40 |
|      | Di questa parte ci vogliam passare,         |    |
|      | Chè quel ch'abbiam parlato è abbastanza;    |    |
|      | D'un altro giuoco ci convien parlare.       |    |
|      | Il primo dì di maggio, in più ricordanza,   |    |
| 1125 | Fu questa caccia d'animal predetti,         |    |
|      | Che fu ordinata a tale speranza.            | 45 |
|      | Dio ci conceda allegrezza e diletti.        |    |

DEGLI ARMEGGIATORI QUANDO E COME.

|     |      | A dì primo di maggio il predetto anno,   |
|-----|------|------------------------------------------|
|     |      | Quella sera, quando il sol tracorre,     |
|     | 1130 | E gli animali a riposarsi vanno,         |
| 5   |      | E cercan dove ad albergo si riporre,     |
|     |      | Che viene l'universo intenebrato,        |
|     |      | Ognun dalla fatica si de' tôrre.         |
|     |      | Nella nostra città fu' arrivato          |
| 1   | 1135 | Nella contrada ch'è Via Larga detta      |
| 10  |      | Là dove forte fui maravigliato.          |
|     |      | Perchè, se qui troppo parlar mi getta,   |
|     |      | Non sarà maraviglia a quel ch'io vidi,   |
|     |      | Gente venire d'una nuova setta,          |
| • 1 | 1140 | Sotto un signore, che par che gli guidi  |
| 15  |      | A suo piacer con legame d'amore,         |
|     |      | Dicendo: Guarda di cui tu ti fidi.       |
|     |      | Costui porta dinanzi un bel colore,      |
|     |      | I giovani chiama agli amorosi inviti     |
|     | 1145 | E fuoco ardente mette lor nel core.      |
| 20  | 10   | Una gran gente ha morti e chi fediti     |
| 20  |      | Tiragli a sè con amoroso grido,          |
|     |      | Mettendo molta gente a ta' partiti,      |
|     |      | Ognun dicendo: Amore in te, m'annido,    |
|     | 1150 | A te mi raccomando, signor mio;          |
| 25  | 3    | Ed egli inganna gli altri, come Dido.    |
| 25  |      | In quella parte arrivando quivi io,      |
|     |      | Passato il giorno e fatta l'aere oscura, |
|     |      | Questa brigata, di cui vi parl'io,       |
|     | 1155 | Io mi maravigliava e puosi cura,         |
|     | **33 | Che questa gente sì maravigliosa         |
| 30  |      | Venian la notte qui sanza paura.         |
|     |      | Alla casa di Cosmo ognun si posa         |
|     |      | Per tutta quella via si facea festa,     |
|     | 1160 | De' quali io vi dirò mirabil cosa.       |
|     | 1100 | Chè d'abbondare gente qui non resta,     |
| 35  |      | E molti fuochi avea per quella via       |
|     |      | E gente con doppier vi venne presta.     |
|     |      | Per tanti lumi quanti quivi avia         |
|     |      | * *                                      |
|     | 1165 | Era alluminata quella contrada a iosa,   |
| 40  |      | Perchè aspettavan gente che venia.       |
|     |      | D'una squadra sì maravigliosa            |
|     |      | Per vicitare il conte di Pavia,          |
|     |      | Perchè aman lui sopra ogn'altra cosa,    |
|     | 1170 | Volendo dargli piacer per quella via.    |
| 45  |      | [Vi]di primamente un cavallino,          |
|     |      | Ch'era fuor di natura, sì venia.         |
|     |      | Fatto era d'una zana piccolino           |
|     |      | Ed altre cose strane a maraviglia        |
|     | 1175 | Tutti i suoi modi e atti d'un ronzino    |

|        | E uno a cavallo con molta famiglia<br>Venia dinanzi a tutta la brigata |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | Su quel cavallo con isproni e briglia.                                 |     |
| 4      | Con un'asta in mano quella fïata                                       |     |
| 1180   | Fe' il primo assalto, correndo di serra,                               | 5   |
|        | Rompendo un'asticciuola non ferrata.                                   |     |
| •      | E dopo questo un altro sir da guerra                                   |     |
|        | Su n'un cavallo covertato e bello                                      |     |
|        | Udillo ricordar, se 'l dir non erra.                                   |     |
| 1185   | Averardo di Bernardo il donzello                                       | 10  |
|        | De' Medici venne tutto grazioso                                        |     |
| ,      | In giubbarel pulito e tutto isnello Con sua divisa tanto valoroso.     |     |
|        | Faceva lume con dodici doppieri                                        |     |
| 1190   | La notte ch'era oscuro e tenebroso.                                    | 1 5 |
| 1190   | E dodici garzon molto leggieri                                         | 15  |
| ·      | Quasi di sua divisa ognuno adorno                                      |     |
|        | Dintorno istavan tutti volentieri.                                     |     |
|        | All'atto [d']armeggiar non ebbe scorno:                                |     |
| • 1195 | Correndo ruppe francamente e bene,                                     | 25  |
|        | Giulivamente al luogo fe' ritorno.                                     | 20  |
|        | Matteo di Bono Boni allor ne viene:                                    |     |
|        | Con dodici doppieri alluminava                                         |     |
|        | Sè e' suoi e la gente che contiene.                                    |     |
| 1200   | Costui pulitamente cavalcava                                           | 25  |
|        | Su n'un cavallo ch'è molto adornato:                                   |     |
|        | Molti be' garzon l'accompagnava.                                       |     |
|        | E lui di vestimento a ciò trovato                                      |     |
|        | Era addobbato molto riccamente:                                        |     |
| 1205   | Correndo ruppe e molto fu lodato.                                      | 30  |
|        | Renato di Pier Pazzi prestamente                                       |     |
|        | Venne giulivo più che una donzella:                                    |     |
|        | Costui con seco avea molta gente.  Con dodici lumi la gente bella      |     |
| 1210   | A 11                                                                   | 25  |
| 1210   | E lui come falcone istava in sella.                                    | 35  |
|        | Già non v'era più lume di bel giorno, .                                |     |
|        | Com'era quivi di doppieri accesi,                                      |     |
|        | Per quanto si vedeva lo dì più adorno.                                 |     |
| 1215   | Costui correndo, se io ben compresi,                                   | 40  |
| J      | Molto meglio ruppe che veruno:                                         |     |
|        | Ciò detto fu per gli altri, e io lo 'ntesi.                            |     |
|        | E non fu biasimato da nessuno                                          |     |
|        | Sì d'armeggiare e sì di vestimento;                                    |     |
| 1220   | Ma quasimente vantaggiò ciascuno.                                      | 45  |
|        | Giovanni d'Anton Pazzi fu contento                                     |     |
|        | D'essere il quarto degli armeggiatori:                                 |     |
|        | Questi mostrava di gran valimento.                                     |     |
|        | Con dodici garzoni corridori                                           |     |
| 1225   | E dodici doppieri avea dinanzi                                         | 50  |

|    |      | Che alluminavano dentro e di fuori. Costui mi par che tutti igli altri avanzi Sì d'armeggiare e sì di suo valore. In su n'un bel cavallo venne innanzi:                                   |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 1230 | Ebbe nel correr rompendo grande onore.  Lorenzo di Diotisalvi venne poi:  Molto adorno era di bel colore.  Con dodici doppieri accesi suoi                                                |
| 10 | 1235 | Molti garzoni avea in compagnia: Qui ben provare gli vedemo [noi] Su n'un cavallo di gran leggiadria E un giubbarello fatto a maraviglia. Simil ma' più non vidi in vita mia.             |
| 15 | 1240 | Maravigliosa avea sella e briglia  E molti compagni graziosi avea  E a bel correr ciascuno il consiglia.  Così costui si mosse e correa  Sì come gli altri all'ordinato ioco              |
| 20 | 1245 | E correndo operò quel che e' dovea.  Tommaso di Puccio Pucci istette un poco, Poi venne valoroso e molto ornato Con dodici doppieri accesi in foco.  Molti garzoni avea intorno e allato, |
| 25 | 1250 | Vestiti di vantaggio ciascheduno, Che lo seguitavano in ogni lato. Egli chiamava tutti a uno a uno E facevagli andare d'un bel modo: Come costui non ce ne veggio niuno.                  |
| 30 | 1255 | In sul cavallo istava molto sodo:  Correndo ruppe sì giulivamente, Pari non ebbe, secondo ch'i' odo.  Maravigliar facea tutta la gente Domenico di Piero della Luna:                      |
| 35 | 1260 | Venne con sua brigata prestamente.  Ma per veder la via nell'aere bruna Dodici doppieri accesi a tal motto Costui non avea manza nïuna.  A lui molti garzon venner di botto,              |
| 40 | 1265 | Vestito ognun di ricco adornamento, Destri e arditi come Lancilotto. Costui avea un ricco vestimento E 'n sul cavallo stava molto ardito: Mostrava nell'atto istare molto attento.        |
| 45 | 1270 | Correndo, come gli altri ne fu ito, E ruppe bene nella sua andata, Come qualunque fosse a tale invito. Per acquistare onor tra la brigata Ioanni d'Adovardo Portinari,                    |
| 50 | 1275 | Come franco guerrier, quella fiata.<br>Questo a tutti igli altri fa divarî,                                                                                                               |

|       | Ch'egli era sì vestito a maraviglia,                                      |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | Che non crede trovar tra gli altri pari.                                  |     |
|       | Con seco avea di molta famiglia,                                          |     |
|       | E molti be' garzoni arditi e snelli                                       |     |
| 1280  | Gli eran chi alla staffa e chi alla briglia.                              | 5   |
|       | Dodici doppier portavan quegli,                                           |     |
|       | Accesi intorno al giovene piacente,                                       |     |
|       | Ch'io nol só raccontar, tanto eran begli.                                 |     |
|       | Costui correndo ruppe gentilmente;                                        |     |
| 1285  | Fecesi onore in cotal ferire,                                             | 10  |
|       | Venendo al giuoco sì arditamente.                                         |     |
|       | Più fresco e leggier ch'un leveriere                                      |     |
|       | Iacopo di Francesco di Ventura                                            |     |
|       | Si fece avanti allora, quel guerriere;                                    |     |
| 1290  | E mostrando costui sanza paura                                            | 15  |
|       | E d'ogni adornezza ricca riluceva                                         |     |
|       | E ciascun che 'l vedea ponea cura.                                        |     |
|       | Ogni adornezza in dosso gli rideva                                        |     |
|       | Con dodici doppieri luminosi                                              | *** |
| 1295  | E bella compagnia costui aveva,                                           | 20  |
|       | Che gli eran intorno tutti gloriosi,                                      |     |
|       | Faccendo onore a lui com'è dovere,                                        |     |
|       | Mostrando gli atti lor tutti amorosi.  Mosse quel giovan di piano volere; |     |
|       | Correndo ruppe francamente e bene,                                        | Œ   |
| 1 300 | E chiunche v'era lo potè vedere.                                          | 25  |
|       | A questo punto un altro su ne viene;                                      |     |
|       | Qui Piero di Giovanni della Luna                                          |     |
|       | Arditamente questo luogo tiene.                                           |     |
| 1305  | E questo non tenea mancanza niuna,                                        | 30  |
| - 303 | Però ch'egli era mirabilmente adorno,                                     | 30  |
|       | E sua famiglia iscelti ad una ad una.                                     |     |
|       | Dodici doppier tenea dintorno                                             |     |
|       | Con giovani puliti, ornati e begli,                                       |     |
| 1310  | Che fan di mezza notte parer giorno.                                      | 35  |
| 3     | Costui a cavallo gía tra tutti quegli                                     | 00  |
|       | Suo compagni lieti e tanto graziosi,                                      |     |
|       | Che non si vorre' mai partir da quegli.                                   |     |
|       | Pur, come fanno gli volenterosi,                                          |     |
| 1315  | A correr mosse e ruppe sì gentile,                                        | 40  |
|       | Che mostrò d'esser ben de' poderosi.                                      |     |
|       | Poi venne un giovanetto assai virile,                                     |     |
|       | Giovan di tempo e vecchio di sapere,                                      |     |
|       | E tiene ancora di boce puerile.                                           |     |
| 1320  | Costui per più cagioni ha gran potere,                                    | 45  |
|       | Perciò che la sua casa molto puote,                                       |     |
|       | E questo chiaro si puote vedere,                                          |     |
|       | Figliuol di Piero e di Cosmo nipote;                                      |     |
|       | Però questi gentili il fan signore,                                       |     |
| 1325  | Avendo inteso del tinor le note.                                          | 50  |
|       |                                                                           |     |

|    | 4 2 3     | Ond'egli, come savio a tal tinore,  Volle mostrare a tutta quella gente Ch'eran suggetti tutti a un signore.               |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 1330      | Per chiarir meglio tutto il convenente,<br>Con gran triunfo fe' venir Cupido,<br>Che ferisce i cuor gentil sì dolcemente.  |
|    | •         | In su n'un carro il vidi e così grido<br>Mirabilmente adorno lavorato,<br>Com'era fatto raccontar non fido.                |
| 10 | 1335      | Su quattro ruote gentilmente ornato<br>Con un rialto fatto pavimento                                                       |
|    |           | Su ogni canto di questo fermato Una colonna fatta invedimento(?) La forma e 'l modo d'uno spiritello,                      |
| 15 | 1340      | E io, che di mirare istava attento,<br>L'immagin mi pareva d'un castello,<br>Sulle quattro colonne una palla grande        |
|    |           | E certo adornamento sopra quello.<br>Contesto d'oro egli era in ogni bande                                                 |
| 20 | 1345      | Con molti adornamenti e gran ricchezze.<br>Che quasi come 'l sole il lume ispande.<br>Non posso raccontar tante adornezze; |
| 25 | 1350      | Però diremo pur della sua cima,<br>Nella quale eran tutte piacevolezze.<br>Di sopra tutto là dove s'adima                  |
| 20 | 1350      | Vidivi istare un giovanetto crudo<br>Sugli omeri due grandi alie in prima                                                  |
| 30 | ·<br>1355 | Di mille colori e tutto l'altro ignudo<br>Con quello arco, che ferisce i cuori,<br>E mettervi il velen con dolce ludo,     |
|    |           | Che arde dentro e non si par di fuori.  Questo triunfo sì maraviglioso  E compassato di molti colori,                      |
| 35 | 1360      | L'adornamento molto glorïoso Di tante perle, carbonchi e zaffini,                                                          |
|    |           | Tesori di color maraviglioso, Io non potre' stimar tanti fiorini Quanto valeva quel triunfo, dico;                         |
| 40 | 1365      | Questo dicean forestieri e vicini.<br>Questo è degli amanti il lor nimico;                                                 |
|    |           | Questo è colui che l'amore accende;<br>Questo è quel che l'amante fa mendico.<br>Questo è colui che coll'amor ci prende    |
| 45 | 1370      | Là donde è tribolato ciascun cuore,<br>Quest'è colui ch'al pregar non attende.<br>Questo fie il nostro iddio d'amore,      |
|    | 1         | Questo è colui che adorar ci conviene<br>Chiunque d'amore ha ferito il core.                                               |
| 50 | 1 375     | Però, giovan, che siete in queste pene<br>D'essere al presente innamorati,                                                 |

|       | Legati e presi nelle sue catene,          |   |  |      |
|-------|-------------------------------------------|---|--|------|
|       | Nelle fiamme d'amor siete arrivati,       |   |  |      |
|       | Non vogliate fuggir cotanta fama,         |   |  |      |
|       | Negando nell'amore esser trovati,         |   |  |      |
| 1380  | Però che giovinezza questo chiama,        |   |  | 5    |
|       | E chiamar si puote sanza sentimento       |   |  |      |
|       | Chi in giovinezza nïente non ama.         |   |  |      |
|       | Perciò d'esser con voi io son contento,   |   |  |      |
|       | El mio pensiero in voi tutto si stende    |   |  |      |
| 1385  | Ed esser vo' con voi in tal tormento;     |   |  | 10   |
|       | Chè amore 'n cuor gentil tosto s'accende. |   |  |      |
|       | Dato m'avete nome di signoria             |   |  |      |
|       | Ma, vedendo qui chiaro chi ci prende,     |   |  |      |
|       | Non mi negate vostra compagnia;           |   |  |      |
| 1390  | E seguitiamo amor, come a voi piace;      |   |  | 15   |
| 0,    | Con voi venir mi metto per la via.        |   |  | 10   |
|       | Ora si muove quel garzon verace           |   |  |      |
|       | Su n'un cavallo ornato a maraviglia:      |   |  |      |
|       | Tutta la gente guarda quel che face.      |   |  |      |
| 1395  |                                           |   |  | 20   |
| 373   | E 'l suo vestir valea molto tesoro        |   |  | 20   |
|       | La gente d'ammirazion tutta bisbiglia.    |   |  |      |
|       | Il suo vestir passa tutti coloro          | : |  |      |
|       | Di cui abbiam parlato gran vantaggio      |   |  |      |
| 1400  | E ben dimostra esser signor di loro.      | - |  | 25   |
| ,     | Sì come giovane prudente e saggio         |   |  | 23   |
|       | Mosse il triumfo dello Iddio d'amore,     |   |  |      |
|       | Armeggiando il menò per quel viaggio.     |   |  |      |
|       | Con loro andava sì come signore           |   |  |      |
| 1405  | Con grande compagnia di sergenti          | • |  | 30   |
|       | E tanti lumi ch'era uno stupore.          |   |  | 00   |
|       | Di ben servirlo tutti eran contenti:      |   |  |      |
|       | Ben mezzo miglio era loro viaggio         |   |  |      |
|       | Con infiniti lumi e assai stormenti.      |   |  |      |
| 1410  | E ciascuno armeggiava di vantaggio,       |   |  | 35   |
| •     | Andati già due volte quel cammino         |   |  | 00   |
|       | E quel giovane valoroso e saggio          |   |  |      |
|       | Fece tornare tutti al porto fino,         |   |  |      |
|       | Cioè al suo albergo adorno e snello       |   |  |      |
| 1415  | E ciascun si posò al suo dimino.          |   |  | 40   |
| - 1-3 | E sì come signor comandò quello           |   |  | 10   |
|       | Che lì venisse vino e confezioni          |   |  |      |
|       | E facesson collezione al suo ostello.     |   |  |      |
|       | Subitamente puliti e' be' garzoni         |   |  |      |
| 1420  | Chi prese tazze e chi confettieri         |   |  | 45   |
| - 420 | E altre frutte di più condizioni,         |   |  | ¥3   |
|       | Servendo a tutta gente volentieri         |   |  |      |
|       | Con ogni gentilezza i servidori,          |   |  |      |
|       | Servendo a' vicini e a' forestieri.       |   |  |      |
| 1425  | Taccia chi dice di grandi signori         |   |  | 50   |
| 1423  | 5.0114. 0.5.011                           |   |  | - 00 |

|    | v * * | Le magnificenze, doni e cortesia<br>Che far le possa di queste maggiori.<br>Taccia chi dice che in Italia sia                                                                                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 1430  | Uomo sanza titol di signore Si pareggi a costui per niuna via. Di tutta Italia costui è l'onore, In opere e in parlare più che niuno, A tutte cose egli è provveditore.                                     |
| 10 | 1435  | E massimamente al suo comuno In questa sera ogni gentilezza Che debbe adoperar signor nessuno Costui ha fatto con piacevolezza. El suo Lorenzo, novello signore,                                            |
| 15 | 1440  | Levossi in mezzo con grande allegrezza<br>E disse: O frate' miei, degni d'onore,<br>Tempo mi par d'andare a riposare.<br>Isteavi a mente il nostro iddio d'amore.<br>Vostro son io in ciò ch'io posso fare: |
| 20 | 1445  | Con lunga e lieta e onorata vita.  In maggior festa ci possiam trovare.  Poi ch'egli è tempo di qui far partita,  Dio vi conservi sanza briga o guerra                                                      |
| 25 | 1450  | E deaci paradiso alla partita.  Io ringrazio Iddio, che mai non erra: Ringrazio voi della venuta vostra; Ringrazio e lodo tutta questa terra.  E perdonate alla ignoranza nostra,                           |
| 30 | 1455  | Se 'nverso voi ho fatto mancamento: Io non lo veggio, s'altri nol mi mostra. Perciò vi priego ciascuno istea attento E me riprenda e faccialmi vedere, S'i' ho fallato: di ciò starò contento.              |
| 35 | 1460  | Dio adempia il vostro buon volere; Di vostra cortesia non posso sodisfare: Faccialo Iddio, che n'ha tutto 'l potere. Mercè vi chieggio e vommi a riposare.                                                  |
|    |       | QUANDO IL PAPA DIEDE LA BENEDIZIONE.                                                                                                                                                                        |
| 40 | 1465  | Venne il terzo giorno di quel mese Festa della ammirabile Ascensione, Dov'era noto per tutto il paese Che 'l papa dava la benedizione.                                                                      |
| 45 |       | Quivi venne sì grande numero di gente, Piccoli e grandi d'ogni condizione, Ch'era ostupore a ogni buona mente. Era la piazza di Santa Maria Novella, Che la gente vi stava intrettamento:                   |
|    | 1470  | Che la gente vi stava istrettamente; E le finestre e' tetti tutti in quella Calcati della gente che aspettava                                                                                               |

Calcati della gente che aspettava

|       | Cheti tutti che nessun favella.             |   |    |
|-------|---------------------------------------------|---|----|
|       | E un palco con panni s'acconciava           |   |    |
| 1475  | D'ogni adornezza, come si richiede,         |   |    |
|       | Là dove il papa la benedizion dava.         |   |    |
|       | La gente tutta quanta istava in piede:      |   | 5  |
|       | Il papa venne su quel palco ornato,         |   |    |
|       | Allegramente la benedizion diede            |   |    |
| 1480  | Con molto perdono a chi era confessato,     |   |    |
|       | E chi non era, fosse in fra sette dì,       |   |    |
|       | Come agli altri gli fosse perdonato;        |   | 10 |
|       | E se quel dì insino in sette volte entrasse |   |    |
|       | In chiesa di Santa Maria Novella,           |   |    |
| 1485  | Dieci dì di perdono accattasse.             |   |    |
|       | E per la terra con chiara favella           |   |    |
|       | Concedette in più luoghi perdono.           | , | 15 |
| ·     | RICORDO COME SI PARTÌ IL CONTE DI PAVIA.    |   |    |
|       | Il detto giorno messer Galeazzo             | _ |    |
|       | Dopo desinare con sua compagnia             |   |    |
| 1490  | Diliberò d'andare al bel palazzo            |   |    |
| -470  | Della magnifica nostra signoria             |   | 20 |
|       | Della nobile cittade di Firenza:            |   | 20 |
|       | Lassù fe' una grande e bella diceria.       |   |    |
|       | Nella qual domandò buona licenza            |   |    |
| 1495  | Per volere tornare a Milano                 |   |    |
| 1493  | E far del commiatar la convenenza.          |   | 05 |
|       | Innanzi alla signoria il signor sovrano     |   | 25 |
|       | Con reverenza si fu inginocchiato           |   |    |
|       | E [co]minciò a parlare umile e piano:       |   |    |
| 1500  | Mantenga Iddio lo vostro buono istato       |   |    |
| 1300  | Concedavi pace con tranquillitade           |   | 20 |
|       | A tutto questo popolo onorato.              |   | 30 |
|       | Partir mi voglio di questa citttade         |   |    |
|       | E tornar mi conviene in Lombardia:          |   |    |
| 1.505 | Da voi chieggio licenza in veritade.        |   |    |
| 1 505 | Quanto piaccia alla vostra signoria,        |   | 25 |
|       | Vostra benedizion voi mi darete             |   | 35 |
|       | E vostra voglia fo la voglia mia.           |   |    |
|       | Se la licenza mi concederete,               |   |    |
|       | Prestamente intendo cavalcare,              |   |    |
| 1510  | E 'l sì e 'l no sarà come vorrete.          |   | 40 |
|       | Dal voler vostro non mi vo' scostare;       |   |    |
|       | Nè partir vo' dal vostro piacimento:        |   |    |
|       | Quel che vi piace avete a comandare.        |   |    |
| 1515  | A vostra volontà starò contento:            |   |    |
| -3-3  | Piacciavi dirmi vostra volontade;           |   | 45 |
|       | El voler vostro m'è comandamento.           |   |    |
|       | Risposto fu alla sua umilitade              |   |    |
|       | Che 'l suo libero albitrio gli è salvato    |   |    |
|       | 2.10 - Day 11, 310 disperso Sir o barrato   |   |    |

|    | 1520  | E concedutagli ogni libertade.         |
|----|-------|----------------------------------------|
|    |       | Se dell'andare se' deliberato,         |
|    |       | Andare e stare sia come ti piace:      |
|    |       | Vogliam che paia che tu ci sia stato.  |
| 5  |       | In segno d'amicizia e vera pace        |
|    | 1525  | Vogliam che porti alcuna ricordanza    |
|    | 5 5   | Che 'l padre tuo c'è amico verace.     |
|    |       | Vogliam che veggia che è nostra usanza |
|    |       | Di ricordarci assai de' nostri amici.  |
| 10 |       | — Gran doni d'argentiere per onoranza  |
| 10 | 7.500 | Alla presenza fûr recate lici —        |
|    | 1530  | Queste a te dona questa signoria:      |
|    |       |                                        |
|    |       | Dio te e noi mantenga felici.          |
| 15 |       | Con questo licenza donata ti sia.      |
| 15 |       | Ed e' veggendo il magnifico dono       |
|    | 1535  | D'allegrezza quasi si smarria          |
|    |       | E poi rispose: Più obbligato sono,     |
|    |       | Se esser posso, più al vostro disio,   |
|    |       | Se mancato i' ho, chieggio perdono.    |
| 20 |       | Ogni vostro volere aempia Iddio.       |
|    | 1540  | Poi che vi piace, questo dono prendo   |
|    |       | Con vostra grazia, e fatevi con Dio.   |
|    |       | Come si mosse, secondo che 'ntendo,    |
|    |       | Orrevol compagnia gli fu attorno       |
| 25 |       | Di tutto quel popolo, comprendo.       |
|    | 1545  | Il collegio de' signor cotanto adorno, |
|    |       | Podestà, capitano ancor vi fue,        |
|    |       | E' maggior cittadin con lui andorno.   |
|    |       | Come del palazzo scese e venne giue,   |
| 30 |       | Molti cittadini andâr con lui:         |
|    | 1550  | A casa Cosmo eran le genti sue.        |
|    |       | E come giunto fu, quivi costui         |
|    |       | Trovò apparecchiato il carriaggio,     |
|    |       | Tutte sue bestie e anche dell'altrui.  |
| 35 |       | Cosmo riccamente gli fe' omaggio       |
|    | 1555  | E molti cittadini il presentaro        |
|    | -333  | Riccamente d'allegro coraggio.         |
|    |       | Ed egli a Cosmo, come a padre caro,    |
|    |       | Teneramente, quasi lagrimando,         |
| 40 |       | E' l'abbracciò e 'nsieme si baciaro,   |
| 10 | 1 =60 | Dicendo tutti: A Dio vi raccomando,    |
|    | 1560  | A questo e a quello toccando la mano.  |
|    |       | *                                      |
|    |       | Indi si mosse presto cavalcando.       |
| 45 |       | Uscì di Firenze e poi uscì del piano,  |
| 40 |       | Pigliando inverso del Mugello          |
|    | 1565  | E cavalcando via di mano in mano       |
|    |       | Passò il monte e giù pel fiumicello    |
|    |       | Che si chiama la Carza quel figliuolo, |
| 50 |       | Allegri tutti e destri, come uccello.  |
| 50 |       | E quella sera posò in Cafaggiuolo      |

| 1570   | Con quella grande compagnia e bella                                         |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|        | Di degni cittadini e grande stuolo.<br>Quivi venne con tanta gente in sella |      |
|        | E provveduto v'era a maraviglia                                             |      |
|        | Di ciò che bisogna da vivere in quella.                                     | 5    |
| 1 57 5 | D'ogni vivanda per cotal famiglia                                           |      |
|        | Fu apparecchiato doviziosamente                                             |      |
|        | E ciaschedun di quel che ei piace piglia.                                   |      |
|        | Poi a posar s'andò tutta la gente                                           |      |
|        | In ricche letta e camere gioiose;                                           | 10   |
| 1580   | Tutta la notte posâr soavemente.                                            |      |
|        | Poi la mattina, freschi come rose,                                          |      |
|        | Levati fûr, come apparisce il giorno,                                       |      |
|        | A camminar le genti valorose.                                               | -    |
|        | Lo nobil conte con sua gente intorno                                        | 15   |
| 1585   | Tutti avviârsi vêr la Scarperia,                                            |      |
|        | Volendo in lor paese far ritorno.                                           |      |
|        | Molti cittadini in sua compagnia                                            |      |
|        | Con lui passaro l'alpe d'Appennino,                                         | 20   |
|        | Servîrlo d'ogni cosa per la via,                                            | 20   |
| 1 590  | Tanto che giunsero allo lor confino<br>Lieti visi l'uno all'altro volgeano  |      |
|        | Con bella vista e grazioso inchino.                                         |      |
|        | L'uno all'altro le destre si porgeano:                                      |      |
|        | A Dio siate, l'uno all'altro disse;                                         | 25   |
| 1595   | Poi al suo cammin tutti moveano.                                            |      |
| - 373  | L'uno dall'altro è mestier che partisse.                                    |      |
|        | I nostri cittadini a casa ritornârsi                                        |      |
|        | E lui avanti a cavalcar si misse.                                           |      |
|        | RICORDO QUANDO IL PAPA SI PARTÌ.                                            | 30   |
|        | A cinque giorni del mese predetto                                           |      |
| 1600   | Si volle partire il Papa padre santo                                        |      |
|        | E fece metter la gente in assetto.                                          |      |
|        | La Signoria non potre' dir quanto                                           |      |
|        | Ella si mise in punto a onorarlo:                                           | 35   |
|        | Per altro sire non si fe' mai tanto.                                        |      |
| 1605   | Prima ordinaro per magnificarlo                                             |      |
|        | Per portar sopra al papa a grande onore                                     |      |
|        | Un bello stendardo per guardarlo.                                           |      |
|        | Ordinâr d'andare la gente sanza errore                                      | 40   |
|        | In prima famiglia di cittadini,                                             |      |
| 1610   | Poi la famiglia di ciascun rettore,                                         |      |
|        | Famiglia di cardinali qui vicini,                                           |      |
|        | Poi la famiglia del sommo pastore,                                          | 4 44 |
|        | Giovani cittadini fiorentini,                                               | 45   |
|        | Iscudieri e gentili uomeni d'onore,                                         |      |
| 1615   | La prociscion di tutto 'l chericato,                                        |      |
|        | Cittadini a piè invitati con fervore,                                       |      |

|    |      | Sette arti maggiori abbiam trovato,<br>Officiali della condotta e della grascia, |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Officiali delle vendite qui allato.                                              |
| =  | 1620 | Catasto del contado non si lascia, Officiali del catasto di Firenze,             |
| 5  |      | Officiali della carne qui si fascia.                                             |
|    |      | Cinque del contado a tai credenze,                                               |
|    |      | Officiali de' pupilli e Sei d'Arezzo                                             |
|    | 1625 | Provveditor di torre e lor credenze                                              |
| 10 |      | Provveditori del vino qui a prezzo,                                              |
|    |      | Provveditor del sale qui li truovo,                                              |
|    |      | Provveditor di dogana qui avezzo (?).                                            |
|    | -6   | I consoli del mare qui ci appruovo,<br>Massai di camera e quei del monte,        |
| 15 | 1630 | Otto della guardia a dir mi muovo.                                               |
|    |      | Tutti costoro qui con chiara fronte                                              |
|    |      | Ordinati innanzi al Santo Padre,                                                 |
|    |      | Signori e ambasciadori e gente conte,                                            |
|    | 1635 | Avvocati di corte della santa madre,                                             |
| 20 |      | Quattro cappelli qui da cardinali                                                |
|    |      | Su quattro bastoni portati leggiadre                                             |
|    |      | Da quattro cittadin ben naturali,                                                |
|    |      | La bandiera della Chiesa portava                                                 |
| 25 | 1640 | Un ambasciadore degno di reali.                                                  |
| -  |      | L'ambasciadore del re d'Inghilterra.                                             |
|    |      | Messer Nastagio, friere armato, andava                                           |
|    |      | Podestà e capitan di nostra terra.                                               |
|    | 1645 | La 'mbrella del papa portò de' più fini                                          |
| 30 |      | La croce un cortigiano a cotal serra.                                            |
|    |      | Coi torchi accesi sessanta cittadini                                             |
|    |      | A piede tutti innanzi al Sacramento                                              |
|    |      | Del corpo di Cristo a ta' confini.                                               |
| 35 | 1650 | Sopra questo di buon valimento I collegi della parte lo stendardo                |
|    |      | E' capitani con gran sentimento                                                  |
|    |      | Dintorno al Sacramento con riguardo,                                             |
|    |      | Il collegio de' cardinali seguia                                                 |
|    | 1655 | E la signoria a ciò niente tardo.                                                |
| 40 |      | A piede intorno al papa tuttavia                                                 |
|    |      | Sotto lo stendardo ad addestrarlo                                                |
|    |      | I collegi de' signor per quella via                                              |
|    | 1660 | Portavan lo stendardo a onorarlo Dietro al padre santo protonotari,              |
| 45 | 1000 | Vescovi e prelati a seguitarlo.                                                  |
|    |      | Così partironsi que' signor cari                                                 |
|    |      | E 'nverso San Gallo presto s'avviaro                                             |
|    |      | Con be' sermon, faccendo i passi rari                                            |
|    | 1665 | Tanto che alla porta egli arrivaro                                               |
| 50 |      | Dove l'un l'altro licenziârsi lieto:                                             |
|    |      |                                                                                  |

|      | ii Santo i adre e gii aitii camminaio.   |    |
|------|------------------------------------------|----|
|      | La Signoria ritornossi indietro          |    |
|      | Colla benedizion concessa loro           |    |
| 1670 | E 'l Papa cavalcò sanza divieto.         |    |
|      | E molti cittadin l'accompagnoro;         | 5  |
|      | Passaro il monte e scesero in Mugello    |    |
|      | E cavalcando, sanza far dimoro,          |    |
|      | A Cafaggiuolo fu il primo ostello.       |    |
| 1675 | Quivi non mancò nessuna cosa,            |    |
| • •  | Che non sia copioso, buono e bello       | 10 |
|      | E quella sera quivi ognun si posa;       |    |
|      | Poi la mattina di buon'ora mosse         |    |
|      | A cavalcare, freschi come rosa.          |    |
| 1680 | E la seconda sera par che fosse          |    |
|      | A Firenzuola il loro alloggiamento;      | 15 |
|      | Ed onorati fûr con tutte posse           |    |
|      | Di mangiare e di dormir di buon talento, |    |
|      | E la mattina con buona ventura           |    |
| 1685 | Di licenziarsi ciascun fu contento.      |    |
| J    | El Santo Padre d'andar via procura,      | 20 |
|      | E' nostri cittadin di ritornare.         |    |
|      | Così accomiatârsi alla sicura.           |    |
|      |                                          |    |
|      | L'amor della città di mia nazione        |    |
| 1690 | (Volendo in ciò tacere, io mi rimordo)   |    |
|      | Costretto m'ha a far questo ricordo,     | 25 |
|      | Acciò che noto sia alle persone.         |    |
|      | D'una gente d'ogni condizione            |    |
|      | A venire a Firenze fûr d'accordo.        |    |
| 1695 | Mai cotanta gente non ricordo            |    |
|      | Esser di forestieri con unione.          | 30 |
|      | Ricordomi vedere e avere udito           |    |
|      | Come la patria mia ha 'vuto guerra.      |    |
|      | Omè, che già ne fui troppo ferito!       |    |
| 1700 | Iddio signor del ciel, che mai non erra, |    |
|      | Ha liberato noi di tal partito,          | 35 |
|      | Nobilitando sempre nostra terra;         |    |
|      | Onde giammai non serra                   |    |
|      | Nostra città benignità e iustizia:       |    |
| 1705 | Chi segue lealtà sempr'ha letizia.       |    |

# APPENDICE

Estratto dal poemetto di Anonimo: Terze rime in lode di Cosimo de' Medici e de' figli e dell'honoranza fatta l'anno 1458 (sic) al figl.º del Duca di Milano ed al Papa nella loro venuta a Firenze.

Cod. = Bibl. Nazionale di Firenze Magliab., Cl. VII, n. 1121.

5

10

15

20

25

30

35

### [Deliberazioni e accordi di Pio II, del Duca di Milano e dei Fiorentini].

c. 28 v

Nel mille quattrocento e cinquantotto Diterminò il santo papa Pio Far muovere i Cristian più che di trotto Sopra 'l Turco infedel, nimico a Dio, E terminò personalmente andare 1710 Per chiarire i Cristian del suo disio. E per un suo legato a 'nnunzïare Mandò la sua venuta e che volea Per qualche giorno in Firenze posare. Grata risposta a ciò se gli facea E ch'a ogni sua posta e' ci venisse, Che come in casa sua qui star potea. E come egli ebbe inteso questo, scrisse Allo illustre duca di Milano L'impresa fatta, e poi soggiunse e disse: 1720 Manda tua gente con armata mano Fino a Bologna col tuo caro figlio A 'ssicurarmi strada in monte e 'n piano. El duca terminò col suo consiglio Mandarli incontro il conte Galeazzo 1725 Per insino alla gran città del giglio; Ed al pastor rispuose che sollazzo Aveva d'ubbidire il suo comando, Non curando disagio o sole o guazzo; Dipoi scrisse molto gratulando 1730 A Cosimo ed a Piero, e tutto il fatto Con aperto latin venne narrando, Come il figliuol mandava per questo atto E che e' l'abbino per raccomandato; Ma di soperchio fu far questo patto. 1735 Chè, come il magno Pier certificato Della venuta fu del gran signore, Ebbe nell'almo suo diterminato Di fargli far, quanto si può, onore

c. 30 r

| 1740 | Sanza lasciarne alcuna cosa adrieto Con lo spendio e con l'opere e col core.  E quando il popol mio, magno e discreto, Vide che questa era impresa di Piero, En di questa energanza melto lieto. | _    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1745 | Fu di questa onoranza molto lieto; Ed i signor con animo severo Diputaron diciotto cittadini All'onoranza e quel che fa mestiero Per onorare insino in su' confini                               |      |
| 1750 | Il Santo Padre e questo illustre conte<br>Sanza verun rispiarmo di fiorini.  I quai subitamente innanzi al fronte<br>Andâr del magno Piero ed ordinaro<br>Le cose che seguîr, ch'i' t'arò conte. | 10   |
| ĮΓ   | TORENTINI SI PREPARANO A RICEVERE IL PAPA].                                                                                                                                                      | - 15 |
| 1755 | Feron parar magnamente la stanza  Fatta per ciò in Santa Maria Novella,  Con magnitudin sanza moderanza,  D'arazzo e drappi e forella al bella                                                   |      |
| 1760 | D'arazzo e drappi e ferolla sì bella, Che mai preparazion fu tanto degna, Nè tanto pulcra e magna come quella. Parea ben che v'avesse a star l'insegna                                           | 20   |
| 1765 | E la persona che sua vece in terra Lasciò l'imperador che nel ciel regna, Successor di san Piero, che apre e serra Il cielo al cristianesimo convento. Beato quel pastor che 'n ciò non erra!    | 25   |
| .703 | Fessi di nuovo una stanza per cento Cavalli o più, che fornita di tutto Costò più che fiorin millesecento. Simil pe' cardinal si fu costrutto                                                    | 30   |
| 1770 | Alloggiamenti e parati sì magni, Che casa imperïal pare' 'l più brutto. E perchè cose addietro non rimagni Ornate e degne che si possin fare,                                                    | 35   |
| 1775 | Ordinò Pier co' diciotto compagni<br>Santa Maria del Fior far ben parare<br>Di lauri e d'arazzo e drappelloni                                                                                    |      |
|      | Con ordine supplemo e singulare.  I' non saprei ridir ne' miei sermoni  Quanto il coro e la cupola partefice                                                                                     | 40   |
| 1780 | Parea degli ordin degli escelsi troni. Composto fu di man di dotto artefice Intro l'aria sospeso un cielo ornato, Che copria l'arme del sommo pontefice.                                         | 45   |
| 1785 | Eravi il magno e bello altar parato  Colle relique sante e colla testa                                                                                                                           |      |

c. 36 v

|    |      | Di san Zanobi in ciel glorificato.<br>Stava dintorno a questa santa gesta                                |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | La notte e 'l giorno molti torchi accesi<br>E la venerazion giammai vi resta.                            |
| 5  | 1790 | Similemente il bel templo vediesi<br>Di San Giovanni e nel mezzo un gran palco                           |
|    |      | In sulle fonti battezzal faciesi. E chi sopra quest'ordin fu lo scalco                                   |
| 10 | 1795 | Parar vi fece su l'altare adorno Tutto d'argento sanza alcun difalco. Di sopra era coperto da tanto orno |
|    |      | D'un drappo d'or che con ordin gentili Era di drappelloni ornato intorno.                                |
|    |      | Degli apparati moderni o senili                                                                          |
| 15 | 1800 | Non rappresenta fama, nè scrittura Ordin ch'al par di questi non sien vili.                              |
|    |      | Ogni testa d'altar con gran misura Di chermisi broccato era parata E di tappeti tutta la pianura.        |
| 20 | 1805 | La parte dell'argento era 'ntagliata  Da più ch'un Policreto per ragione                                 |
|    |      | E d'arte intera ben proporzionata.  La storia e la vita e passïone                                       |
|    |      | Del glorïoso martire Batista                                                                             |
| 25 | 1810 | Dal nascimento alla decollazione<br>E 'n sull'altar vediesi in prima vista                               |
|    |      | La santa testa sua, ch'era con tante<br>Ornazion d'oro e d'ariento mista,                                |
| 30 | .0   | Attornïata di relique sante,<br>Che con gran cirimonie e be' misteri                                     |
| 30 | 1815 | Il popol l'adorava tutte quante.                                                                         |
|    |      | Eranvi intorno molti candellieri, Che eron tutti d'argento murati,                                       |
|    |      | In su' quai sempre ardeano i doppieri.                                                                   |
| 35 |      | [IL CONTE GALEAZZO VIENE A FIRENZE].                                                                     |
|    | 1820 | E mentre che si stava in questo stato<br>A provvedere alle cose leggiadre,                               |
|    |      | Fu a Bologna il gran conte arrivato Colla sua corte e con sue magne squadre                              |
| 40 | 1825 | Con dumila cavagli e mille fanti<br>E colla compagnia che gli diè il padre                               |
| 20 | 1925 | Di vir gentili e di signor prestanti,<br>Per modo che mai fu sì magna corte,                             |
|    |      | Che questa nolla superi tre tanti.<br>En pochi dì questo sir saggio e forte                              |
| 45 | 1830 | Ordinò tutto, come quel ch'agogna<br>Di veder di Firenze le sue porte.                                   |
|    |      |                                                                                                          |

|      | L'armiger gente ed i fanti in Bologna                                         |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Lasciò, perch'al venir verso Firenze                                          |     |
|      | Simile compagnia non gli bisogna.                                             |     |
| 1835 | E come mosso fu l'illustre prenze,                                            |     |
|      | Un gran numer del popol bolognese                                             | 5   |
|      | L'accompagnò con gran magnificenze                                            |     |
|      | Parecchi miglia per lo lor paese                                              |     |
|      | E poi licenzia dal gran sir prendieno,                                        |     |
| 1840 | Il qual gli ringraziò molto cortese.                                          |     |
|      | Poi, camminando verso 'l mio terreno,                                         | 10  |
|      | Avendo di sua corte in compagnia                                              |     |
|      | Signori e cavalier coll'almo ameno                                            |     |
|      | E vir gentil con iscudieri avia                                               |     |
| 1845 | E quel che fa mestieri a tanto sire                                           |     |
|      | Genito primo a sì gran signoria.                                              | 15  |
|      | Se per particular sapesse dire                                                |     |
|      | La compagnia che gli diè 'l padre, stimo                                      |     |
|      | Che maraviglia ti parria 'l sentire.                                          |     |
| 1850 | Il vescovo di Modona fu 'l primo,                                             |     |
|      | Tiberto e 'l sir Taddeo e più signori,                                        | 20  |
|      | Militi e vir gentili, ognun subblimo.                                         |     |
|      | Enfin ne' bolognesi tenitori                                                  |     |
|      | Gli si fe' incontro il gran sir di Faenza                                     |     |
| 1855 | Con magne reverenzie e grand'onori,                                           |     |
|      | Supplicando la sua magnificenza                                               | 25  |
|      | Ch'a farli compagnia resti contento                                           |     |
|      | Col suo figliuol per insino a Fiorenza.                                       |     |
|      | El magno conte disse: I' tel consento;                                        |     |
| 1860 | E cavalcava poi con gran diletto                                              | ,00 |
|      | Co' suoi cavagli circa a quattrocento.                                        | 30  |
|      | El primo alloggiamento o ver ricetto,                                         |     |
|      | Che fece sul terren de' Fiorentini                                            |     |
| 0.6  | Fu 'n Firenzuola con ordin prefetto (sic).                                    |     |
| 1865 | Quivi era cavalieri e cittadini:                                              | 25  |
|      | Giovanni e gli altri tanto l'onoraro,                                         | 35  |
|      | Quanto possibil fu per que' confini.                                          |     |
|      | E come l'altro giorno venne chiaro,<br>Furo a cavallo, e 'nsino a Cafaggiuolo |     |
| -0   | Que' civi accompagnaro il sir preclaro.                                       |     |
| 1870 | Quivi l'illustre e granducal figliuolo                                        | 40  |
|      | Giovanni ricettò nel gran palazzo,                                            | 40  |
|      | Ed onorollo in quel Cosimo solo;                                              |     |
|      | Però che volle al conte Galeazzo                                              |     |
| 1875 | Fargli del suo nella sua casa onore,                                          |     |
| 1075 | Qual era adorna di drappi e d'arazzo.                                         | 45  |
|      | Vedi se Cosmo ha magnanimo core!                                              |     |
|      | Vedi s'egli ama il duca e questo conte                                        |     |
|      | Di singulare e di supplemo amore!                                             |     |
| 1880 | Poi l'altro giorno in giù calando 'l monte                                    |     |
| 1000 | Fino a Monte Ughi e quivi il sir gentile                                      | 50  |
|      | 9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                       |     |

c. 37 v

|    |      | Fermò la sua illustre e pulcra fronte                                      |         |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|    |      | Nel palazzo de' Pazzi signorile;                                           |         |
|    |      | E fu nel quattrocencinquantanove                                           |         |
|    | 1885 | Con mille a di diciassette d'aprile.                                       |         |
| 5  |      | La strada in giù e 'n su di gente piove,                                   |         |
|    |      | Chè gli andò incontro ciascun cittadino,                                   |         |
|    |      | Ch'a onorarlo ognun volentier move.  Per tutta la città in ciascun confino |         |
|    | ***  | Si serrâr le botteghe pe' precetti,                                        |         |
| 10 | 1890 | Che fecero i signor del mio domino.                                        |         |
| 10 |      | Andògli incontro pifferi e trombetti                                       |         |
|    |      | Ed i rettori e con vestir d'argento                                        |         |
|    |      | E pien di perle cento giovinetti,                                          |         |
|    | 1895 | E con questo solenne ordinamento                                           |         |
| 15 |      | Entrò in Firenze il sir di gran lignaggio                                  |         |
|    |      | E reverito fu da chi v'è dentro.                                           |         |
|    |      | Era dinanzi il suo bel carriagggio,                                        |         |
|    |      | Cinquanta mul coperti a sua divisa,                                        |         |
|    | 1900 | Che fu di gran magnificenza saggio.                                        |         |
|    |      |                                                                            |         |
| 20 |      | [Entrata del Papa in Firenze].                                             |         |
| 20 |      |                                                                            |         |
|    |      | In prima incominciarono a passare                                          |         |
|    |      | A due e tre e quattro insieme stretti                                      | c. 54 9 |
|    |      | Più di mille cavagli, a non errare,                                        |         |
|    |      | E doppo loro e' pifferi e' trombetti,                                      |         |
| 25 | 1905 | Che suon leggiadri, dolzi e peregrini                                      |         |
|    |      | Givan sonando con ordin perfetti;                                          |         |
|    |      | E poi seguieno i degni cittadini,                                          |         |
|    |      | Che alla santa apostolica fede                                             |         |
| 20 |      | Incontro s'eran fatti il dì festini.                                       |         |
| 30 | 1910 | Gli uficî e' magistrati ancor si vede                                      |         |
|    |      | Che 'n coppia ne venien con ordin belli, Parati degnamente tutti a piede.  |         |
|    |      | Quattro papali e vermigli cappelli                                         |         |
|    |      | Portavan quattro civi in su' destrieri,                                    |         |
| 35 | 1915 | Come concesso fu del papa a quelli.                                        |         |
|    | -7-3 | E' nomi lor: l'un fu Matteo Palmieri,                                      |         |
|    |      | Antonio Ridolfi e Giovan Canigiani,                                        |         |
|    |      | Giovenco della Stufa era 'l quartieri.                                     |         |
|    |      | Seguiva poi con ordini sovrani                                             |         |
| 40 | 1920 | Tutte di seta tre bandiere quadre,                                         |         |
|    | ŕ    | Tre imbasciador le portan collor mani.                                     |         |
|    |      | Le chiavi della santa Ecclesia madre                                       |         |
|    |      | Era nell'un, nell'altra è croce bella,                                     |         |
|    |      | La terza ha l'arme del gran Santo Padre.                                   |         |
| 45 | 1925 | Seguia per ordin la gentile ombrella,                                      |         |
|    |      | Ch'era di seta a listre gialle e rosse,                                    |         |
|    |      | Ed Iacopin Ventura va con ella.                                            |         |

|        | La santa procission dipoi si mosse         |    |
|--------|--------------------------------------------|----|
|        | Colle reliquie e co' bei paramenti.        |    |
| 1930   | Mille cheriche o più credo vi fosse,       |    |
|        | E lo stendardo de' Guelfi clementi         |    |
|        | Copria il santo e ver corpo di Cristo      | 5  |
|        | E dietro i capitan son conseguenti.        |    |
|        | Dugento torchi accesi v'ebbi visto         |    |
| 1935   | In man di giovinetti ornati e degni        |    |
|        | Intorno a quello escelso terno misto.      |    |
|        | E quando passa, ognun con gesti e segni    | 10 |
|        | Ad umiltà e devozion si move               | 10 |
|        | A adorare il re di tutti i regni.          |    |
| 1940   | Vedevasi dinanzi a quel che Giove          |    |
| - ) 10 | Lasciò in suo luogo dieci cardinali,       |    |
|        | Ch'onoravano il papa a tutte prove.        | 15 |
|        | E' titoli vo' dirti di quei tali,          | 10 |
|        | Ch'i' so che 'l tuo desir sentir l'agogna: |    |
| 1945   | Questi sono i lor nomi principali:         |    |
| *943   | Roano, Orsino e Colonna e Bologna          |    |
|        | E Santiquattro e 'l vicecancelliere,       | 20 |
|        | Vignone, il Greco, San Marco e Borgogna.   |    |
|        | E doppo lor potea ciascun vedere           |    |
| 1950   | Sotto 'l bello stendardo de' priori        |    |
| 1950   | Nella sedia apostolica sedere              |    |
|        | Il Santo Padre, il qual da più signori     | 25 |
|        | In sulla sede è portato sospeso            |    |
|        | Con tutti i degni ed escellenti onori.     |    |
| 1955   | Lo stendardo è da' miei collegi atteso     |    |
| *955   | E' miei signor gli sono a piè d'intorno    |    |
|        | E 'l Papa è in mezzo del degno compreso.   | 30 |
|        | Allato al Papa sta 'l gran conte adorno,   |    |
|        | Un passo addietro dalla destra parte,      |    |
| 1960   | Parato d'uno splendido e degno orno        |    |
| 1900   | Sopr'un corsier, che pare un novel Marte,  |    |
|        | E con biltà di tanta maraviglia,           | 35 |
|        | Ch'a dirla s'empieria di molte carte.      |    |
|        | E Niccodemo a piè gli era alla briglia     |    |
| 1965   | E dietro a lui è dieci braccia scosta      |    |
| 1905   | La gran corte del papa e sua famiglia,     |    |
|        | Che in ischiera venien sanza sosta         | 40 |
|        | Arcivescovi e gran pretenotari             | 10 |
|        | E vescovi e prelati ognun s'attosta.       |    |
| ****** | Questa codazza tra preti preclari          |    |
| 1970   | E scudieri e famigli ed altri molti        |    |
|        | Furan ben più di mille in più filari.      | 45 |
|        | E per tutte le strade eran raccolti        | 43 |
|        | Femmine e maschi che con devot'alma        |    |
| 1075   | Veneravano il papa co' chin volti.         |    |
| 1975   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |    |
|        |                                            |    |

Fu questa entrata una ammiranda cosa
D'ogni magnificenza fatta a prova
A gloriam Dei ed al mondo pomposa.
In moderno e antico non si trova
Cosa sì magna, e sare' stata più,
Se non che tutto 'l dì dette 'l ciel piova.

1980

5



# INDICI

#### AVVERTENZE PER GLI INDICI

Le indicazioni in carattere tondo rimandano al testo della cronaca, quelle in carattere corsivo alle varianti o alle note illustrative, quelle comprese fra virgolette alle prefazioni o alle appendici. Le notizle che il contesto del discorso permette di riferire a un dato personaggio, sebbene questo non sia nominato espressamente, si troveranno sotto il nome del personaggio stesso, ma distinte dalle altre per caratteri spazieggiati. Il punto esclamativo (!) indica le lezioni o varianti errate.

Il numero in carattere più grande indica la pagina, quello in carattere più piccolo la riga.

Nell'INDICE ALFABETICO DEI NOMI E DELLE MATERIE, accanto a ciascun nome, ridotto alla forma italiana plù comune nell'uso moderno, sono poste fra parentesl quadre tutte le altre forme sotto le quall esso figura nel testo e che per ragioni ortografiche, di dialetto o di lingua sono diverse da quella prescelta. Di queste diverse forme figurano al loro posto alfabetico nell'indice e con richiamo alla forma italiana prescelta soltanto quelle nelle cui prime quattro lettere si riscontra qualche differenza dalle prime quattro lettere della forma prescelta.

Nell'INDICE CRONOLOGICO si tien conto soltanto dei fatti posteriori alla nascita di Cristo. Ciascuna data, qualunque sia lo stile secondo cui è computata nel testo pubblicato, si trova ricondotta nell'indice allo stile comune o del Calendario romano; ma accanto ad essa fra parentesl rotonde, è registrata anche quale figura nel testo.

Con asterisco sono segnate le date che si possono desumere dal contesto del discorso, sebbene non slano espressamente dichiarate nel testo della cronaca.

Fra parentesi quadre sono poste le date errate con richiamo alla data vera, la quale a sua volta ha un richiamo alla data errata.

#### Tavola delle principali abbreviazioni che s'incontrano negli indici

 card.
 cardinale
 vesc.
 vescovo

 c.
 città
 v. vv.
 verso, versi

 d.
 del, dello, della, delle, dei
 v.
 vedl, vedasi

pp. papa o papato ric. ricordato, ricordati

### INDICE ALFABETICO

[Alain] card. "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1948<sub>n</sub>.
Alessandri Alessandro (an. 1459), incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza, 3, v. 32; va incontro allo Sforza, 9, v. 276.
Alessandro Alessandri v. Alessandri Alessandro.
Ambasciatore di Borgogna al Papa (an. 1459), ric., 18, v. 708.
Ambasciatore d'Inghilterra al Papa (an. 1459), ric., 18, v. 711, 37, v. 1642.
Andrea della Stufa v. Stufa (della) Andrea.
Andrea Guardi v. Guardi Andrea.

Antonio Boscoli v. Boscoli Antonio.

Antonio Fantoni v. Fantoni Antonio.

Antonio Ridolfi v. Ridolfi Antonio.

Appennino, ric., 10, v. 325.

Astorre Manfredi v. Manfredi Astorre.

Averardo de' Medici v. Medici Averardo.

Avignone (cardinale) [Vignone] v. Alain.

[BARBO PIETRO] card. "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1948 ".

Bartoli Giovanni [*Joanni*], incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 29. Bartolini Neri, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 34.

Benci Francesco, prende parte alla giostra (an. 1459), 21, vv. 877-885.

BERNARDO GHERARDI v. Gherardi Bernardo. BERNARDO GIUGNI v. Giugni Bernardo.

[Bessarione] card. "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1948 n.

BILIOTTI GIOVANNOZZO, va incontro allo Sforza (an. 1459), 9, v. 280.

BOLOGNA (CARDINALE) v. Calandrini Filippo.

BONI MATTEO, prende parte all'armeggeria (an. 1459), 28, vv. 1197-1205.

[Borgia Rodrigo] card., " accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1947 ».

Borgogna (cardinale) v. Rolin Giovanni.

Boscoli Antonio (an. 1459), prende parte alla giostra, 21-22, vv. 886-894; ha il primo onore d. giostra, 23, vv. 956-957.

[Brandolino] Tiberto, ric., 9, v. 293, "44, v. 1851 ". Braccio Guicciardini v. Guicciardini Braccio.

Cafaggiuolo, vi fa sosta G. Sforza recandosi a Firenze (an. 1459), 10, vv. 335-339, "44, vv. 1869-1876; e al ritorno, 35-36, vv. 1569-1570; vi fa sosta Pio II e il suo seguito (an. 1459), 38, vv. 1674-1677.

[CALANDRINI FILIPPO], card. detto Bologna, "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1946 ".

Canigiani Giovanni (an. 1459), va incontro allo Sforza, 9, v. 284; "prende parte al ricevimento d. pp., di cui porta un cappello, 45, v. 1917 ".

CAREGGI, Cosimo de' Medici vi fa un convito in onore d. Sforza (an. 1459), 14-15, vv. 534-591.

CARLO PANDOLFINI v. Pandolfini Carlo.

CARZA, fiumicello, ric., 35, vv. 1566-1567.

CAVRENNO, vi fa sosta G. Sforza e il suo seguito (an. 1459), 9, vv. 304-306.

CHIESE di Firenze v. Firenze (chiese). CECCO DA FORLI v. Ordelaffi Francesco.

COCCHI DONATO, va incontro allo Sforza, 9, v. 274.
COLONNA [PROSPERO] card. "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1946 "."

Cosimo de' Medici v. Medici Cosimo.

Diotisalvi di Nerone (an. 1459), incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza, 3, v. 33; va incontro allo Sforza, 9, v. 279.

Domenico della Luna v. Luna (della) Domenico. Donato Cocchi v. Cocchi Donato.

Fantoni Antonio, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 21.

[FILIPPO CALANDRINI] v. Calandrini Filippo.

FIRENZE (CHIESE): SAN GIOVANNI, adornato nell'occasione dell'arrivo di G. Sforza e Pio II (an. 1459), 4, vv. 49-58, "43, vv. 1790-1819 "; vi entra Pio II, appena arrivato in Firenze, 19, v. 795 - SAN LORENZO, adornato nell'occasione dell'arrivo di G. Sforza e Pio II, 5, vv. 104-126 - SANTA MARIA DEL FIORE, idem, 4, vv. 59-78, "42-43, vv. 1775-1789 "; vi entra Pio II, appena arrivato in Firenze, 19, vv. 788-790-SANTA MARIA NOVELLA, adornata nell'occasione dell'arrivo di Pio II, 5-6, vv. 130-135; "vi si prepara l'alloggio d. pp. e d. suo seguito, 42, vv. 1754-1771 "; vi si reca Pio II, 19, v. 802 - SANTISSIMA ANNUNZIATA,

adornata nell'occasione dell'arrivo di G. Sforza e Pio II, 4-5, vv. 79-99.

FIRENZE (MERCATO NUOVO) preparato per il ballo (an. 1459) 7, vv. 202-222; vi si fa il ballo, 23-24, vv. 977-988.

— (PIAZZE): DI SANTA CROCE, preparata per la giostra (an. 1459), 7, vv. 181-186; vi si fa la giostra, 21, vv. 850-854 - DI SANTA MARIA NOVELLA, il pp. vi dà la benedizione, 33, vv. 1465-1469 - DEI SIGNORI, preparata per la caccia, 7, vv. 196-201; vi si fa la caccia, 25, vv. 1064-1069.

- (PORTA SAN GALLO), ric., 37, v. 1663.

— (UFFICI), fanno omaggio al pp. (an. 1459), 16, vv. 650-652, 17, vv. 665, 666, 683-700, 18, vv. 740, 743, 37, vv. 1617-1631.

— (VIA LARGA), prima dell'armeggeria (an. 1459), 27, vv. 1134-1170.

FIRENZUOLA, vi fa sosta G. Sforza e il suo seguito, 9' vv. 315, "44, vv. 1862-1867,"; vi fa sosta Pio II e il suo seguito, 38, vv. 1680-1683.

FRANCESCO BENCI v. Benci Francesco.

Francesco di Ventura, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 28.

[Francesco Ordelaffi] v. Ordelaffi Francesco. Francesco Orlandi v. Orlandi Francesco.

FRANCESCO SACCHETTI v. Sacchetti Francesco.

FRANCO SACCHETTI v. Sacchetti Francesco.

GALEAZZO SFORZA v. Sforza Galeazzo.

GHERARDESCA (DELLA) GHERARDO, prende parte alla giostra (an. 1459), 22, vv. 909-918.

GHERARDI BERNARDO, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 23.

GHERARDO DELLA GHERARDESCA v. Gherardesca (della) Gherardo.

GHIRIGORO v. Gregorio.

[GIACOMO] vesc. di Modena, "accompagna Galeazzo Sforza (an. 1459), 44, v. 1850 ".

GIANNOZZO PITTI v. Pitti Giannozzo.

GIOVANNI BARTOLI v. Bartoli Giovanni.

GIOVANNI CANIGIANI v. Canigiani Giovanni.

GIOVANNI DE' MEDICI v. Medici Giovanni.

GIOVANNI DE' PAZZI v. Pazzi Giovanni.

GIOVANNI PORTINARI v. Portinari Giovanni.

GIOVANNI ROLIN v. Rolin Giovanni.

GIOVANNOZZO BILIOTTI v. Biliotti Giovannozzo.

GIOVENCO DELLA STUFA v. Stufa (della) Giovenco.

GISMONDO MALATESTA v. Malatesta Gismondo.

GIUGNI BERNARDO, va incontro allo Sforza, 8, v. 271.

GIULIANO VESPUCCI v. Vespucci Giuliano.

GRECO (IL) (CARDINALE) v. Bessarione.

GREGORIO MARSUPPINI v. Marsuppini Gregorio.

GUARDI ANDREA, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 25.

GUGLIELMO RUCELLAI v. Rucellai Guglielmo.

GUICCIARDINI BRACCIO (an. 1459), prende parte alla giostra, 22, vv. 895-900; ha il secondo onore d. giostra, 23, vv. 958-960.

GUICCIARDINI LUIGI (an. 1459), incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza, 3, v. 19; va incontro allo Sforza, 9, v. 277.

IACOPINO VENTURA v. Iacopo di Francesco di Ventura.

IACOPO DI FRANCESCO DI VENTURA (an. 1459), porta l'ombrella d. pp., quando questi entra in Firenze, 18, vv. 715-717, "45, vv. 1925-1927,"; prende parte all'armeggeria, 30, vv. 1288-1301.

IOANNI v. Giovanni.

IULIANO v. Giuliano.

LATINO ORSINI v. Orsini Latino.

LORENZO DI DIOTISALVI (an. 1459), prende parte all'armeggeria, 29, vv. 1231-1244.

LORENZO DE' MEDICI v. Medici Lorenzo.

LUCA PITTI v. Pitti Luca.

[Luigi Giovanni de Mila] v. Mila (de) Luigi Giovanni.

Luigi Guicciardini v. Guicciardini Luigi.

LUIGI RIDOLFI v. Ridolfi Luigi.

Luna (Della) Domenico prende parte all'armeggeria (an. 1459), 29, vv. 1257-1271.

LUNA (DELLA) PIERO prende parte all'armoggeria (an. 1459), 30, vv. 1302-1316.

" MAGLIABECHI ANTONIO, ric., VII, 14, 23 ".

[MALATESTA] GISMONDO, viene in Firenze (an. 1459), 13, v. 469.

MANFREDI] ASTORRE, idem, v. 471; "va incontro a G.

Sforza (an. 1459), 44, vv. 1853-1861 ". [MANFREDI] TADDEO viene in Firenze (an. 1459), 13,

v. 471; "va incontro a G. Sforza, 44, v. 1851 ".

"MANNI DOMENICO M., ric., VII, 27 ".

MANNO TEMPERANI v. Temperani Manno.

MARSUPPINI GREGORIO [Marsoppini Ghirigoro], prendc parte alla giostra (an. 1459), 21, vv. 868-876.

MARTELLI RUBERTO (an. 1459), va incontro allo Sforza, 9, v. 285.

MATTEO BONI v. Boni Matteo.

MATTEO PALMIERI v. Palmieri Matteo.

MEDICI AVERARDO, prende parte all'armeggeria (an. 1459), 28, vv. 1185-1196.

Medici Cosimo (an. 1459), "riceve Galeazzo Sforza in Cafaggiolo, 44, vv. 1873-1879,"; apparecchia il suo palaglo di Firenze per ospitarvi Galeazzo Sforza, 6, vv. 157-159; ric., 10, v. 337; riceve in Firenze Galeazzo Sforza, 12, vv. 425-438; ric., 12, v. 446; fa un convito a Careggi in onore di Galeazzo Sforza, 14-15, vv. 533-585; ric., 30, v. 1323, 35, v. 1550; offre un dono a Galeazzo Sforza, 35, v. 1554; "ric., 41, v. 1731, 44, v. 1877,"

41, v. 1731, 44, v. 1877 ".

MEDICI GIOVANNI (an. 1459) "è a Firenzuola a onorare
Galeazzo Sforza, 44, vv. 1865-1867 "; riceve Galeazzo
Sforza in Cafaggiolo, 44, vv. 1871-1872.

Medici Lorenzo (an. 1459), prende parte all'armeggeria, 30-32, vv. 1317-1411; invita i compagni nel suo palazzo, 32-33, vv. 1412-1461.

MEDICI PIERO (an. 1459), ric., 30, v. 1323; "41, v. 1731; si occupa di preparare festose accoglienze a Galeazzo Visconti, 41-42, vv. 1735-1741; ric., 42, v. 1774."

MERCATO NUOVO v. Firenze (Mercato Nuovo).

[MILA (DE) LUIGI GIOVANNI], card. d. titolo d. Santiquattro, "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1947 ". Modena (vescovo di) (Modona) v. Giacomo vescovo di Modena.

MONTUGHI, "vi si ferma G. Sforza (an. 1459), 44-45, vv. 1881-1883,..

Mugello, ric., 10, v. 328, 35, v. 1564, 38, v. 1672.

Nastagio (Messer), ric., 18, v. 713, 37, v. 1643.

"NEGRI GIULIO, ric., VII, 12 n.

NERI BARTOLINI v. Bartolini Neri.

NICCOLINI OTTO, va incontro allo Sforza (an. 1459), 9, v. 275.

NICCOLÒ DI ZANOBI DI BUONVANNI [Bonvandi], incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 4, v. 36.

NICODEMO [TRANCHEDINI] v. Tranchedini Nicodemo.

[OLIVIER RICCARDO] arcidiacono di Roan, card., "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1946 ".

[Ordelaffi Francesco] [Cecco da Forñ], è in Firenze a ossequiare il pp. (an. 1459), 13, v. 470.

[Ordelaffi] Pino, è in Firenze a ossequiare il pp. (an. 1459), 13, v. 470.

Orlandi Francesco, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 24.

ORSINI [LATINO] [Orsino] card., "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1946 ".

OTTO NICCOLINI v. Niccolini Otto.

PALMIERI MATTEO "prende parte al ricevimento d. pp., di cui porta un cappello (an. 1459), 45, v. 1916 ". PANDOLFINI CARLO, va incontro allo Sforza (an. 1459), 8, v. 270.

PAPA v. Pio II.

Pazzi Giovanni, prende parte all'armeggeria (an. 1459), 28-29, vv. 1221-1230.

PAZZI PIERO, va incontro allo Sforza (an. 1459), 9, v. 282. PAZZI RENATO, prende parte all'armeggeria (an. 1459), 28, vv. 1206-1220.

PIAZZE di Firenze v. Firenze (piazze).

PIERO DELLA LUNA v. Luna (della) Piero.

Piero de' Medici v. Medici Piero.

PIERO DE' PAZZI v. Pazzi Piero.

PIERO RINUCCINI v. Rinuccini Piero.

PIERO VESPUCCI v. Vespucci Piero.

[PIETRO BARBO] v. Barbo Pietro.

PINO DEGLI ORDELAFFI v. Ordelaffi Pino.

Pio II, "ric., VII, 3 e 14 "; "delibera un'impresa contro i Turchi e avverte i Fiorentini d. suo prossimo soggiorno nella loro c. (an. 1458), 41, vv. 1706-1714; chiede al duca di Milano che gli mandi il figliuolo a riscontrarlo a Bologna (an. 1459), 41, vv. 1718-1723 "; gli si apparecchia l'alloggio in Santa Maria Novella in Firenze, 6, vv. 133-136, 148-153, "1754-1770,; scopi d. suo viaggio, 6, vv. 137-141; esce di Siena e s'incammina verso Firenze, 16, vv. 609-611; suo viaggio, 16, vv. 612-646; è ricevuto solennemente dai Fiorentini e fa il suo ingresso in Firenze, 16-19, vv. 647-777; si reca con l'accompagnamento al palazzo d. Signoria, 19, vv. 776-785, "45-46, vv. 1901-1975 "; va a Santa Maria del Fiore, a San Giovanni e a Santa Maria Novella, 19-20, vv. 786-805; rlceve la Signoria di Firenze, 20, vv. 807-842; dà la benedizione nella piazza di santa Maria Novella il giorno dell'Ascensione e concede perdono, 33-34, vv. 1462-1487; lascia Firenze, 36-38, vv. 1599-1688.

PITTI GIANNOZZO, va incontro allo Sforza (an. 1459), 8 v. 273.

PITTI LUCA, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 22.

PORTA SAN GALLO v. Firenze (porta San Gallo).
PORTINARI GIOVANNI [Ioanni], prende parte all'armeg-

geria (an. 1459), 29-30, vv. 1272-1286.

[PROSPERO] COLONNA v. Colonna Prospero.

Pucci Tommaso, prende parte all'armeggeria (an. 1459), 29, vv. 1245-1256.

RENATO DE' PAZZI v. Pazzi Renato.

[RICCARDO OLIVIER] v. Olivier Riccardo.

RIDOLFI ANTONIO (an. 1459), va incontro allo Sforza, 9, v. 278; "prende parte al ricevimento d. pp., di cui porta un cappello, 45, v. 1917 ".

Ridolfi Luigi, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 20.

RINUCCINI PIERO, prende parte alla giostra (an. 1459), 21, vv. 860-867.

ROANO (CARDINALE) v. Olivier Riccardo.

ROBERTO MARTELLI v. Martelli Roberto.

[Rodrigo Borgia] v. Borgia Rodrigo.

[ROLIN GIOVANNI], card. "accompagna Pio II (an. 1459), 46, v. 1948 ".

"Rossi Vittorio, pubblica un estratto del poemetto del cod. Magl. VII, 1121, VIII, 18-19 ".

Rucellai Guglielmo (an. 1459), incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza, 3, v. 31; va incontro allo Sforza, 9, v. 281.

SACCHETTI FRANCESCO O FRANCO (an. 1459), incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza, 3, v. 26; va incontro allo Sforza, 9, v. 283.

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA [Santo Cassiano], vi fa sosta Pio II col seguito (an. 1459), 16, vv. 626-628.

SAN GAGGIO, vi fa sosta Plo II col segnito (an. 1459), 16, vv. 644-646.

SAN MARCO (CARDINALE) v. Barbo Pietro.

SANTIQUATTRO (CARDINALE) v. Mila (de) Luigi Giov.

SANTO CASSIANO v. San Casciano in Val di Pesa.

Scarperia, vi fa sosta G. Sforza e il suo seguito (an. 1459), 10, vv. 331-333.

SFORZA FRANCESCO (an. 1459), "ric., 41, v. 1719; stabilisce di mandare il figlio a Firenze e ne dà avviso al pp. e ai Fiorentini, 41, vv. 1724-1734,"

SFORZA GALEAZZO, "ric., VII, 5,; 6, v. 141, 8, v. 233; "arriva a Bologna (an. 1459), 43-44, vv. 1822-1834; suo viaggio e sua compagnia da Bologna a Firenze, 44-45, vv. 1835-1894,; è incontrato da' Fiorentini, 8-9, vv. 247-303; entra in Firenze, 11-12, vv. 409-426, "45, vv. 1895-1900,; è ospitato dai Medici, 12, vv. 427-453; va a visitare la Signoria ed è onorato da essa, 13-14, vv. 478-528; va a un convito a Careggi, 14, vv. 532-537; si licenzia dalla Signoria, 34-35, vv. 1488-1541; e da Cosimo de' Medici, 35, vv. 1557-1562; parte da Firenze, 35, v. 1563; va a Cafaggiuolo e a Scarperia, 35-36, vv. 1565-1586; lascia i Fiorentini andati ad accompagnarlo, 36, vv. 1587-1598; "ric., 41, v. 1725,...

[STUFA (DELLA)] ANDREA DI LOTTERINGO, incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 4, v. 35.

STUFA (DELLA) GIOVENCO, "prende parte al ricevimento d. pp., di cui porta un cappello (an. 1459), 45, v. 1918 ".

TADDEO [MANFREDI] v. Manfredi Taddeo.

TEMPERANI MANNO, va incontro allo Sforza (an. 1459), 8, v. 272.

TIBERTO [BRANDOLINO] v. Brandolino Tiberto.

TOMMASO PUCCI v. Pucci Tommaso.

[Tranchedini] Nicodemo [Niccodemo], "accompagna lo Sforza al ricevimento d. pp. (an. 1459), 46, v. 1964 ".

UFFICI DI FIRENZE v. Firenze (Uffici).

VESCOVO v. Modena.

VESPUCCI GIULIANO [Iuliano], incaricato di provvedere al ricevimento d. pp. e d. Sforza (an. 1459), 3, v. 30.

Vespucci Piero, prende parte alla giostra (an. 1459), 22, vv. 901-908.

VIA LARGA v. Firenze (Via Larga).

VICECANCELLIERE (CARDINALE) v. Borgia Rodrigo.

"Volpi Guglielmo, pubblica un estratto d. poemetto d. cod. Magl. VII, 1121, VIII, 18 ".

### INDICE CRONOLOGICO

- 1459 aprile 15 Alcuni cittadini di Firenze vanno a incontrare G. Sforza, 8, vv. 247-250.
- 1459 aprile 17 G. Sforza e il suo seguito lasciano Cafaggiuolo ed entrano in Firenze, 11, vv. 376-387; "si fermano a Montughi, 44-45, vv. 1880-1885 ».
- 1459 aprile 18 G. Sforza va a visitare la Signoria, 13, vv. 478-481.
- 1459 aprile 19 Vengono in Firenze più signori di Romagna, 12-13, vv. 466 e 467.
- 1459 aprile 23 G. Sforza prende parte a un convito a Careggi, 14, vv. 532-534.
- 1459 aprile 24 Pio II esce di Siena e s'incammina verso Firenze, 16, vv. 609-611.
- 1459 aprile 25 Pio II arriva a Firenze, 16, vv. 629-634.

- 1459 aprile 26 La Signoria di Firenze va a visitare Pio II, 20, vv. 807-809.
- 1459 aprile 30 In Firenze si dà licenza alle donne di poter portare qualunque ornamento, 23, vv. 971-973.
- 1459 maggio 1 Si fa una caccia nella piazza d. signori in Firenze, 26, vv. 1124 e 1125.
- **1459** maggio **1** La sera si fa l'armeggeria, 27, vv. 1128-1136.
- 1459 maggio 3 Il pp. dà la benedizione sulla piazza di santa Maria Novella, 33, vv. 1462-1465.
- 1459 maggio 3 Galeazzo M. Sforza si licenzia dalla Signoria di Firenze e lascia la c., 34, vv. 1488-1496.
- 1459 maggio 5 Il pp. parte da Firenze, 36, vv. 1599-1601.

# INDICE GENERALE

| PRI | EFAZIONE     | DI G.    | Vo | LPI | •  |     |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • |   | • |   | • | pag. | VII |
|-----|--------------|----------|----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| PRE | EFAZIONE     | ы G.     | м. | Тл  | RТ | INI |   | • | ٠ | • |   |   | • |   |   | • | ٠ |   |   |   | "    | IX  |
|     | ORDI DI I    |          |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |
|     | APPENDICE    |          |    |     | ٠  | ٠   | • |   | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | n    | 39  |
| IND | ICI:         |          |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |
|     | Indice alfal |          |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |
|     | Indice cron  | ologico. |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77   | 55  |

iero da Gubbio (aa. 1350-1472) a cura di E MAZZATINTI - Appendice: 1º Estratti a Eugubinorum ab aedificatione civitatis usque t Enganturum de accupicatione contraits usque CCC scripta a philosophiae et medicinae do-effolino Valeriani; 2º Cronica della città di fra Girolamo Maria da Vene-le origini di Gubbio sino al di 17 de dicembre Cronaca di Gubbio seritta da un canonico don

Cronaca di Gubbio seritta da un canonico don seco, dal 6 marzo 1419 al 18 di aprile 1579:

KVI; 1-214 (completo).

- parte II - fasc. 20: Annales forolivicnses te urbis usque ad annum 1473 a cura di Giu-AZZATINTI: pagg, 1-112 (continua).

- parte III - fasc. 23: Cronica gestorum se Lombardie el reliquis Italie [aa. 1476-1482]

MURATORI col titolo Diarium parmense ad a. 1482 a cura di Giunta por la cura di Giunta di Companya. ad a. 1482 a cura di Giuliano Bonazzi:

12 (continua).
- parte IV - fasc. 3-4, 5, 8: Le Vite dei Marin Sanudo a cura di Giovanni

marin Sanudo a cura di Giovanni o: pag. 1-442 (continua), - parte III - fasc. 26-27, 44: Il Diario Facopo Gherardi da Volterra dal Jacopo Gherardi da Volterra dal 1179 al 12 agosto 1481 a cura del dott. ARUSI - Appendice: 1º Vita del cardinanati scritta da Jacopo Gherardi; oneistoriale del eardinal Jacopo Ammanicolomini; 3º Nuovi documenti per la racopo Gherardi; 4º Diario romano vio 1485 al 6 giugno 1524 di Sebali Branca Tedallini a cura di Paolo 31: pagg. I-C; I-342, con quattro tavole (continua).

parte XIV - fasc. 38: Juliani Ca-statensis Chronica (aa. 1252-1364) a cura AI TAMBARA. Accompagna il testo della " l'Epitome tratta dal Liber Anniversa-Museo di Cividale: pagg. I-XXXVI;

parte XV - fasc. 11: Libellus de mamentis regie civitatis Paduae Michaerole a cura di Arnaldo Segarizzi:

Tartini] - parte I - fasc 42: Matthei Liber de lemporibus a cura di Gino

pagg. 1-112 (continua).

|Tartini| - parte I - fasc. 55: Pre-enerale e Indice del Tomo XXVII enerale e Indice del Tomo XXVII-lirenze dell'anno 1459 di Autore Ano-a di Guglielmo Volpi - Appendice; di Anonimo in lode di Cosimo de' Me-gli ecc.: pagg. a-g, I-Y; 1-56 (completo). [Mittarelli] - parte II - fasc. 14-15; etri Cantinelli [aa. 1228-1306] a cura co Torraca: pagg. I-LXVIII; 1-216, pla tavola fuori testo (completo). [Mittarelli] - parte III - fasc. 34-35.

[Mittarelli] - parte III - fasc. 34-35: i Azzurrini Chronica breviora alia-la faventina a cura di Antonio Muspagg. I-CLXXII; 1-48, con due tavole

continua).

coessiones noviss. - Cronache toscanel fasc. 18-19, 48: Cronaca fiorentina di e di Coppo Stefani a cura di Nicco: pagg. I-CXXIV; 1-208 (continua). coessiones novissimae - Cronache natita L. 6020, 2011, 2017, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 1917, 19 arte I - fasc. 30-31, 36-37: Petri e Ebulo De robus siculis carmon a cura cora: pagg. I-LXXVI; 1-170, con 43

ccessiones noviss. - Cronache romanel Sc. 47: Johannis Burchardi Liber a di Enrico Celani, vol. I: pag. I-, con due tavole fuori testo (continua).

RATORIANO - Studi e ricerche lla nuova edizione dei RR. II. SS., atori. - fasc. 1-4.

# INI

PREFAZIONE DI G.

PREFAZIONE DI G.

RICORDI DI FIRENZI APPENDICE. . .

INDICI:

Indice alfabetico. . Indice cronologico.

### FASCICOLI PUBBLICATI

SECONDO L'ORDINE CHE DEBBONO OCCUPARE NELLA \*RACCOLTA ::

Tomo I - parte I - fasc. 1-2: Prefazione dell'Editore - Prefazione di Giosue Carducci [Di Lodovico Antonio Muratori e della sua Raccolta di storici italiani] - Prefazioni di Filippo Argelati e di L. A. Muratori ai RR. II. SS. - Historia Misseella di Landolfo Sagace in confronto con la Historia di Eutropio e con la Historia romana di Paolo Diaeono a cura di Vittorio Fiorini e Giorgio Rossi: pagg. I-CXX; 1-112 (continua).

Tomo III - parte II - fasc. 53: Il Diario Romano di Gaspare Poniani già riferito al "Notaio del Nantiporto n [30 gennaio 1481 - 25 luglio 1492] a cura di Diomede Toni: pagg. I-LXX; 1-32 (continua).

Tomo III - parte XVI - fasc. 22: Le Vite di Paolo. I seritte da Gaspare da Verona e da Michelo Canensi a cura di Giuseppe Zippel: pagino I-XLVIII; 1-64 (continua). Tomo I - parte I - fasc. 1-2: Prefazione dell'EDI-

XLVIII; 1-64 (continua).

Tomo VI - parte I - fasc. 49: Prefazione generale, Dedica e Indice del Tomo VI - Relatio translationis corporis sancti Geminiani a cura di Giu-Lio Bertoni con appendice di documenti e due ta-

vole fuori testo: pagg. a-i, I-XXIV: 1-44 (completo).
Tomo VIII - parte I - fasc. 33, 41, 52: Prefazione
generale, Dedica e Indice del Tomo VIII Rolandini Patavini Cronica Marchie trivivane a cura di Antonio Bonardi - Appendice: 1º Redazione parmense degli "Annales patavinin; 2º Le redazioni muratoriane degli "Annales patavinin; 3º "Liber regiminum Paduen: pagine a-m, I-XX; 1-272, con tre tavole fuori testo

Tomo IX - parte V - fasc. 51: Historia fratris Dul-Tomo IX - parte V - fasc. 51: Historia fratris Dulcini heresiarche di Anonimo Sincrono e De secta illorum qui se dicunt esse de ord. apostolorum a cura di Arnaldo Segarizzi - A ppen dici: 1º Aggiunta al "Raceonto, di G. A. Bocchio; 2º Statutum ligac contra hercticos (24 agosto 1305) e Rinnovazione della lega Valsesiana; 3º Bolle di Clemente V (1307) pagine I-LVI; 1-48 (continua).

Tomo IX - parte IX - fasc. 12-13, 25, 28-29: Chronicon parmense di a. 1008 al a. 1228 a cura di Gui

gine I-LVI; 1-48 (continua).

Tomo IX - parte IX - fasc. 12-13, 25, 28-29: Chronicon parmense ab a. 1038 al a. 1338 a cura di Giuliano Bonazzi: pagg. I-XXIV; 1-524 (completo).

Tomo XI - parte I - fasc. 17, 39: Prefazione generale, Dedica e Indice del Tomo XI - Anonymi Ticinensis liber de laudibus cicitatis ticinensis a cura di Rodolfo Maiocchi e Ferruccio Quintavalle - Appendice: 1º Cronica de Corporibus sanctis Papie; 2º Sermo in depositione sancti Syri episcopi papiensis; 3º Cronica brevis de sanctis episcopis ticinensibus; 4º Descriptio situs Lombar lie et omnium regionum eiusdem: pagg. a-l, I-XXXVI; 1-184, con una tavola fuori testo (completo).

Tomo XI - parte V - fasc. 45-46: Storie pistoresi (aa. 1300-1348) a cura di Silvio Adrasto Barbi: pagg. I-CXII: 1-112 (continua).

Tomo XII - parte III - fasc. 21, 24: Dominici de Gravina notarii Chronicon de rebus in Apulia gestis (aa. 1333-1350) a cura di Albano Sorbelli: pagg. I-XXXII; 1-160 (continua).

Tomo XV - parte V - fasc. 16, 43: Ephemerides urbevetanae del codice vat. urbinate 1745 a cura di Luigi Fumi - Appendice: 1º Regesto di atti originali per le ginrisdizioni del Comnne compilato nel 1339 e proseguito fino alla metà del secolo XIV; 2º Annales urbevetani (1161-1353); 3º Chronica urbevetana (aa. 1294-1304): pagg. I-XII; 1-208 (continua).

Tomo XVIII - parte I - fasc. 40, 50: Corpus chronicorum bonomiensium a cura di Albano Sorbelli, vol. I del testo: pagg. I-XII; 1-208, con una tavola fuori testo (continua).

Tomo XVIII - parte II - fasc. 9-10: Matthaei de Griffonibus Memoriale historicum de rebus bononiensium (aa. 4448 a. C. 1472 d. C.) a cura di Lodovico Frati e Albano Sorbelli; con appendice di documenti: pagg. I-LXVIII; 1-258 (completo).

Tomo XIX - parte II - fasc. 32: Matthei Palmerii De capitvitate Pisarum liber a cura di Gino Scaramella: pagg. I-XXXIV; 1-60 (completo).

Tomo XII - parte IV - fasc. 6-7: Cronaca di Scr

Guerriero da Gubbio (aa. 1350-1472) a cura di Guerriero da Gubbio (aa. 1350-1472) a cura di Giuseppe Mazzatinti - Appendicc: 1º Estratti dai Gesta Eugubiuorum ab acdificatione civitatis usque ad a. MCCC scripta a philosophiac et medicinae doctore Greffolino Valeriani; 2º Cronica della città d'Ugubio di fra Girolamo Maria da Venezia, dalle origini di Gubbio sino al di 17 de dicembre zia, dalle origini di Gubbio sino al di 17 de dicembre 1539; 3º Cronaca di Gubbio scritta da un canonico don Francesco, dal 6 marzo 1419 al 18 di aprile 1579: pagg. I-XVI; 1-214 (completo).

Tomo XXII - parte II - fasc. 20: Annales forolivienses ab origine urbis usque ad annum 1473 a cura di Giuseppe Mazzatinti: pagg, 1-112 (continua.

Tomo XXII - parte III - fasc. 23: Cronica gestorum in fartibus I ambartis at reliquis I crio la care con conse

in partibus Lombardie et reliquis Italie [aa. 1476-1482] edito dal Muratori col titolo Diarium parmense ab a. 1477 ad a. 1482 a cura di Giuliano Bonazzi:

ab a. 1477 ad a. 1482 a cura di Giuliamo Bonazzi:
pagg. 1-112 (continua).

Tomo XXII - parte IV - fasc. 3-4, 5, 8: Le Vite dei
Dogi di Marin Sanudo a cura di Giovanni
Monticolo: pag. 1-442 (continua).

Tomo XXIII - parte III - fasc. 26-27, 44: Il Diario
romano di Facopo Gherardi da Volterra dal
7 settembre 1179 al 12 agosto 1481 a cura del dott.
Enrico Carusi - Appendice: 1º Vita del cardinale Ammannati scritta da Facopo Gherardi;
2º Diario concistoriale del cardinal Facopo Ammannati Piccolomini; 3º Nuovi documenti per la
vita di Facopo Gherardi; 4º Diario romano
dal 3 maggio 1485 al 6 gingno 1524 di Sebastiano di Branca Tedallini a cura di Paclo
Piccolomini: pagg. I-C; 1-342, con quattro tavole
fuori testo (continua).

fuori testo (continua).

Tomo XXIV - parte XIV - fasc. 38: Juliani Canonici Civitatensis Chronica (aa. 1252-1364) a cura

nonici Civitatensis Chronica (aa. 1252-1364) a cura di Giovanni Tambara. Accompagna il testo della "Chronica "l'Epitome tratta dal Liber Anniversariorum del Museo di Cividale: pagg. I-XXXVI; 1-112 (completo).

Tomo XXIV - parte XV - fasc. 11: Libellus de magnificis ornamentis regie civitatis Paduae Michaelis Savonarole a cura di Arnaldo Segarizzi: pagg. I-XII; 1-72 (completo).

Tomo XXVI [Tartini] - parte I - fasc. 42: Matthei Palmerii Liber de temporibus a cura di Gino Scaramulla: pagg. 1-112 (continua).

SCARAMPILLA: pagg. 1-112 (continua).

Tomo XXVII [Tartini] - parte I - fasc. 55: Prefazione generale e Indice del Tomo XXVII - Ricordi di Firenze dell'anno 1459 di Autore Anonimo a cura di Guglielmo Volei - Appendice:

nimo a cura di Guglielmo 7459 di Autore Anonimo a cura di Guglielmo Volpi - Appendice:

Terze rime di Anonimo in lode di Cosimo de' Medici e de' figli ecc.: pagg. a-g, I-X; I-56 (completo).

Tomo XXVIII [Mittarelli] - parte II - fasc. 14-15:

Chronicon Petri Cantinelli [aa. 1228-1306] a cura di Francesco Torraca: pagg. I-LXVIII; I-216, con una tripla tavola fuori testo (completo).

Tomo XXVIII [Mittarelli] - parte III - fasc. 34-35:

Bernardini Azzurrini Chronica breviora aliaque monumenta faventina a cura di Antonio Messeri, vol. I: pagg. I-CLXXII; I-48, con duc tavolc fuori testo (continua).

Tomo XXX [Accessiones noviss. - Cronache toscane] - parte I - fasc. 18-19, 48: Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani a cura di Niccolò Ropolico: pagg. I-CXXIV; I-208 (continua).

Tomo XXXI [Accessiones novissimac - Cronache napoletane - parte I - fasc. 30-31, 36-37: Petri Ansolini de Ebulo De rebns siculis carmen a cura di Ettore Rota: pagg. I-LXXVI; I-170, con 43 tavole fuori testo (continua).

Tomo XXXII [Accessiones noviss. - Cronache romane] - parte I fasc. 47. No haunit Rurchardi liber.

Tomo XXXII [Accessiones noviss. - Cronache romane]
- parte I - fasc. 47: Johannis Burchardi Liber
notarum a cura di Enrico Celani, vol. I: pag. I-XXVIII; 1-80, con duc tavole fuori testo (continua).

ARCHIVIO MVRATORIANO — Studi e ricerche in servigio della nuova edizione dei RR. II. SS.. di L. A. Muratori. - fasc. 1-4.



### COMITATO DI PATRONATO

per la ristampa dei

### RERUM ITALICARUM SCRIPTORES

DI

#### L. A. MURATORI

diretta da GIOSUE CARDUCCI e VITTORIO FIORINI

#### S. M. MARGHERITA DI SAVOIA

Contessa GIULIA MELZI D'ERIL e Donna EUGENIA LAMBARDI MACCIA - MULTO.

ALBICINI marchese ALESSANDRO - FORLT. — Capitano BARTOLINI BALDELLI nobile GUIDO - FIRENZE. — Onorevole BELTRAMI commendatore ingegner LUCA, son tree del Regno - MILANO. — BERTARELLI commendatore TOMMASO - MILANO. — BERTO-LINI commendatore FRANCESCO, professore dell'Univers. di Bologna. — BESSO commendatore MARCO - ROMA. - BIAGI commendatore dottor GUIDO, bibliotecario della Muli o-Laurenziana e della Riccardiana - FIRENZE. — BIANDRÀ DI REAGLIE conte GUIDO -MILANO. — CAVAGNA SANGIULIANI eommendatore conte ANTONIO - PAVIA. ZANIGA cavaliere ragioniere ERNESTO - MILANO. — CRESPI commendatore BENIGNO - MILANO. — CROCE dottor BENEDETTO - NAPOLI. — Onorevole D'ADDA march commendatore EMANUELE, senatore del Regno - MILANO. — DE CESARE commendatore dettor RAFFAELE - ROMA. — DE CLARICINI DORNPACHER conte NICOLÒ - PADOVA. — Onorevole DORIA FRANCESCO duca d'Eboli, senatore del Regno - NAPOLI. — GALLENGA STUART nobile dottor ROMEO - PERUGIA. — Onorevole GUSSONI GASPARE, deputational Parlamento - BERGAMO. — Onorevole MARAINI commendatore EMILIO, deputato al P rl mento - ROMA. — S. E. MARTINI FERDINANDO, Governatore dell' Eritrea - MASSAUA. Onorevole MASSARANI TULLO, senatore del Regno - MILANO. — OVARY commenda re LEOPOLDO, Archivista Generale del Regno d'Ungheria - BUDAPEST. — Onorevole PAP -DOPOLI, conte NICOLÒ, senatore del Regno - VENEZIA. — Onorevole PONTI marches EV-TORE, senatore del Regno, sindaeo di MILANO. — RICCI eavaliere avvocato RAFFAELLO -ROMA. — Onorevole SERENA barone OTTAVIO, senatore del Regno - ROMA. — SERAFINI cavaliere professor SILVIO, rappresentante il Comitato - via principe Amedeo 2, R. MA.

### RERUM ITALICARUM SCRIPTORES

RACCOLTA DEGLI STORICI ITALIANI DAL 500 AL 1500 ORDINATA DA L. A. MURATORI DEGLI STORICI ITALIANI DAL 500 AL 1500 ORDINATA DA L. A. MURATORI DI NUOVA EDIZ. RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA CON LA DIREZ. DI GIOSUE CARDUCCI E VITTORIO FIORINI DEDICATA A S. M. MARGHERITA DI SAVOIA

L'Opera in-4 su carta a mano filogranata, della fabbrica Pietro Miliani di Fabriano, come la presente, si compone con caratteri appositamente fusi nella Fonderia dello Stabilimento Tipo-Litografico S. Lapi.

La pubblicazione viene fatta a fascicoli di pagine 112 ciascuno, i quali vengono, separatamente venduti a LIRE DIECI; per gli abbonati all'intera Opera costano invece LIRE CINQUE da pagarsi alla consegna, fuorchè per gli Istituti, le Biblioteche e le Società Storiche le quali potranno pagare a fine di semestre o di anno.

Le associazioni sono obbligatorie per tutta l'Opera.

Il Ministro della P. I., sotto i cui auspici si fa questa pubblicazione, dà un sussidio fino a dodici fascicoli annui; quindi gli abbonati riceveranno al massimo questo numero di fascicoli.

I fascicoli 55 e 56 che comprendono insieme pp. 132 saranno computati per gli abbonati come un fascicolo solo, più pp. 20.

Prezzo, per i non abbonati, DIECI LIRE 5